# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

## COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana

## ACTA FRANCISCI PP.

#### **CONSISTORIA**

Consistorium annuntiatur die XXVII mensis Augusti celebrandum pro novis Cardinalibus creandis.

Cari fratelli e sorelle,

sabato 27 agosto terrò un Concistoro per la creazione di nuovi Cardinali.

Ecco i nomi dei nuovi Cardinali:

- 1. S.E.R. Mons. Arthur Roche Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti;
- 2. S.E.R. Mons. Lazzaro You Heung-sik Prefetto della Congregazione per il Clero;
- 3. S.E.R. Mons. Fernando Vérgez Alzaga, L.C. Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
- 4. S.E.R. Mons. Jean-Marc Aveline Arcivescovo Metropolita di Marseille (Francia);
  - 5. S.E.R. Mons. Peter Ebere Okpaleke Vescovo di Ekwulobia (Nigeria);
- 6. S.E.R. Mons. Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. Arcivescovo Metropolita di Manaus (Brasile);
- 7. S.E.R. Mons. Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão Arcivescovo di Goa e Damão (India);
  - 8. S.E.R. Mons. Robert Walter McElroy Vescovo di San Diego (U.S.A);

- 9. S.E.R. Mons. Virgilio do Carmo da Silva, S.D.B., Arcivescovo di Díli (Timor Orientale);
  - 10. S.E.R. Mons. Oscar Cantoni Vescovo di Como (Italia);
  - 11. S.E.R. Mons. Anthony Poola Arcivescovo di Hyderabad (India);
- 12. S.E.R. Mons. Paulo Cezar Costa Arcivescovo Metropolita dell'Arcidiocesi di Brasília (Brasile);
- 13. S.E.R. Mons. Richard Kuuia Baawobr, M. Afr. Vescovo di Wa (Ghana);
- 14. S.E.R. Mons. William Seng Chye Goh Arcivescovo di Singapore (Singapore);
- 15. S.E.R. Mons. Adalberto Martínez Flores Arcivescovo Metropolita di Asunción (Paraguay);
- 16. S.E.R. Mons. Giorgio Marengo, I.M.C. Prefetto Apostolico di Ulaanbaatar (Mongolia).

Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardinalizio:

- 1. S.E.R. Mons. Jorge Enrique Jiménez Carvajal, C.I.M. Arcivescovo Emerito di Cartagena (Colombia);
  - 2. S.E.R. Mons. Lucas Van Looy, S.D.B. Vescovo Emerito di Gent (Belgio);
  - 3. S.E.R. Mons. Arrigo Miglio Arcivescovo Emerito di Cagliari (Italia);
- 4. Rev.do Padre Gianfranco Ghirlanda, S.I. già Rettore della Pontificia Università Gregoriana;
  - 5. Rev.do Mons. Fortunato Frezza Canonico di S. Pietro.

Preghiamo per i nuovi Cardinali, affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il Santo Popolo fedele di Dio.

Roma, 29 maggio 2022.

## LITTERAE DECRETALES

T

Quibus beato Carolo de Foucauld Sanctorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

«Universalis Frater. Hoc elegi nomen ut significarem me eorum esse fratrem, fratrem quidem cuiusque hominis, nullo excepto vel abstracto» (beatus Carolus de Foucauld).

Beatus Carolus de Foucauld, sicut in Litteris encyclicis Fratres omnes memoravimus, "suum ipse propositum direxit ad totum se Deo committendum, cum ultimis se aequando, in alto Africae deserto relictis. In illa rerum condicione sua studia ostendebat quemlibet hominem sentiendi fratrem, atque ex amico quaerebat: «Deum orate ut revera ipse sim frater omnium». Voluit tandem esse «universalis frater». Sed solummodo ultimis se aequando", ut Divini Salvatoris ostenderet benignitatem ac salutaria praecepta, quae ad omnes gentes spectant ac singulos quidem homines ubique in orbe terrarum qui nunc sunt, utpote cum apud Deum non sit acceptio personarumque praelatio ulla neque detrimentum "frater omnium est factus" (cfr n. 287).

Die xv mensis Septembris anno MDCCCLVIII ex ferventi christiana familia Argentorati natus est. Sex annos natus parentes amisit. Carolus eiusque soror Maria materno avo sunt commissi. Ingenio praestans, novarum rerum studiosus, religionis dubitatione victus est ac positivismo illius aetatis vigente. Mature, ad eius verba, fidem reliquit et mundi vitae suavitates absque lege conquisivit, ex quibus inquietus evasit. Anno MDCCCLXXVI beatus Carolus Scholam Saint-Cyr praepositorum militibus est ingressus. Viginti annos natus praepositi munus adeptus, in Algeriam missus, sese abdicavit Marochium exploraturus. Muslimorum fide detecta, interius veritate conquisita, Huvelin presbytero adiuvante, rursus ad christianam fidem aestimandam revocatus est. Sub finem mensis Octobris anno MDCCCLXXXVI Lutetiam Parisiorum se

contulit atque in templo Sancti Augustini apud eundem presbyterum sua confessus est peccata et ad sacram Eucharistiam accessit. Haec conversio, quae aliquandiu latuit, integra ac definita facta est. Totus renovatus, sacra Eucharistia Sacraque Scriptura sustentatus, beatus Carolus de Foucauld tum intellexit "nihil aliud se facere posse nisi ut Deo viveret", eique totam suam vitam consecraret. Tres per annos Carolus de Foucauld rationem quaesivit intellegendi ac suam vocationem re adimplendi ut Deo se totum traderet. Iesum Pauperem imitari voluit "novissimum locum" eligentem. Post in Terram Sanctam peregrinationem (annis MDCCCLXXXVIII-MDCCCLXXXIX) Nazarethanum mysterium detexit, quod cardo usque fuit eius spiritalitatis. Institutum Trappense Dominae Nostrae a Nivibus in Francogallia est ingressus atque nonnullos post menses in Syriam missus est ad Trappensem Familiam Dominae Nostrae a Sacro Corde, ubi septem annos est commoratus, sed extrema ibidem non reperiens quae optabat, quaesivit Trappense Institutum relinquere. Carolus Nazareth se contulit, famulus factus Clarissarum (annis MDCCCXCVII-MCM). Per famulatum, humillimum opus, Evangelium meditatum coram Tabernaculo "humilem absconditamque divini operarii Nazarethani vitam exigere studuit, sicut parvus Iesu frater inter Mariam et Ioseph. Certitudine roboratus "nihil tantum in terris Deum glorificare quantum sacrae Eucharistiae praesentiam et oblationem", die ix mensis Iunii anno MCMI presbyteralem ordinationem Vivarii in Francogallia recepit. Anno McMI Marochii ad fines, in Algeriam, ut "fidei donum ante litteram", se contulit atque inservire statuit Praefecto Apostolico Domino Guérin, in oasi vivens Beni-Abbés (annis McMI-McMIV). Ibidem cunctis hominibus, quos conveniebat, Christum deferre contendit "non per verba, sed per SS. Sacramenti praesentiam, Divini Sacrificii oblationem, precationem, paenitentiam, evangelicas virtutes exercitas, caritatem, caritatem quidem fraternam et universalem". Eremum constituit, atque minutas sibi, ut monacho, indidit normas. Sed, cum omnes illos qui eius ianuam pultabant recipere cuperet, eremum a mane usque ad vesperas in "alvearium" convertit. Scripsit: "Omnes incolas, christianos, muslimos, iudaeos instituere volo ut me suum fratrem respiciant, fratrem utique universalem. Domum vocare incipiunt "fraternitatem" et hoc magnopere placet". Marochii finibus interclusis, ad Tuareg stirpem se contulit atque anno MCMV in media Sahara, in loco Tamanrasset, incolere coepit. Pauper inter pauperes, suae vocationi propter fidelitatem absconditam Iesu Nazareth vitam imitandi, Carolus inter illos parvus factus

est, ut Dei vultum revelaret, qui est Amor: "Ad invicem nos cum diligimus, sicut Iesus dilexit nos, omnibus animabus salus affertur, quod nostrae vitae est opus, fundendo, si necesse est, nostrum sanguinem pro omnibus, sicut Iesus fecit". Amor eum impulit ut, complures annos, ex amicitia ac bonitate in eos aetatem exigeret, eorum loquelam discens, consuetudines ac mores, usque ad vitam tradendam, die I mensis Decembris anno MCMXVI, a praedonibus interemptus.

Decessor Noster Benedictus XVI die XIII mensis Novembris anno MMV eum beatum reuntiavit. Canonizationis causa eventus quidam mirus est ponderatus, qui die xxx mensis Novembris anno mmxvi accidit, paucis horis ante Kalendas Decembres, cum Beati memoria celebrabatur; centum annis post quam ad caelum natus est, in Gallica urbe Salmurii. Dioecesana Inquisitio a die xxx mensis Novembris anno mmxvII ad diem vII menis Iunii anno mmxviii acta est. Medici Consultores Dicasterii, in Congressu die xiv mensis Novembris anno MMXIX, ad scientiam inexplicabile vitatum periculum declaraverunt. In Congressu peculiari, die xvIII menis Februarii anno ммхх, Consultores theologi Beato id tribuerunt et Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione ordinaria die XII mensis Maii anno MMXX coadunati, hunc eventum verum miraculum iudicarunt. Nos Ipsi die xxvı subsequentis mensis Maii facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum de miraculo Decretum ederet. In sollemni Consistorio, die III mensis Maii anno MMXXI, statuimus ut canonizationis ritus Romae, in Petriano foro, die xv mensis Maii mmxxII celebraretur.

Hodie igitur in foro Petriano inter sollemnia hanc pronuntiavimus formulam:

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Titum Brandsma, Lazarum dietum Devasahayam, Caesarem de Bus, Aloisium Mariam Palazzolo, Iustinum Mariam Russolillo, Carolum de Foucauld, Mariam River, Mariam Franciscam a Iesu Rubatto, Mariam a Iesu Santocanale et Mariam Dominicam Mantovani Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clarus hic vir diligentem ostendit spiritalem progressum, Christi eiusque Ecclesiae dilectionem atque insignia dedit pietatis testimonia. Dum illius conspicimus vitam, ad altiorem usque imitationem Salvatoris incitamur atque viam ad sanctitatem et proprii status perfectionem prosequendam invitamur.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die quinto decimo mensis Maii, anno Domini bis millesimo vicesimo altero, Pontificatus Nostri decimo.

## EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Leonardus Sapienza, Proton. Apost.

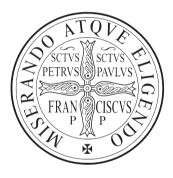

Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 561.893

#### II

#### Quibus beato Aloisio Mariae Palazzolo Sanctorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

«Quaero equidem et colligo ... quo quispiam non pervenit, quaedam efficere, ut possum, contendo».

Haec sunt verba quae totam vitam apostolicamque operam designant beati Aloisii Mariae Palazzolo. Ipsius sanctitatis fructus usque ad nos perveniunt, variis in mundi partibus. Eius familia funditus fuit christiana, nominatim mater, quae vidua propter viri immature mortuum, Aloisium docuit virtutem et in Deum proximumque amorem, cum esset usque ad obitum primum efficaciusque subsidium filii, presbyteri facti bonumque operantis. In bono, feraci agro, sanctitatem ferente, prima medietate saeculi xix, exstitit Clerus urbis ac dioecesis Bergomensis: series insignium presbyterorum altam propter spiritalitatem, vitam sanctam, praeclaram culturam, plenam Ecclesiae fidelitatem. Beatus Palazzolo suam sacerdotalem vitam apostolicamque incohavit intra illius nempe temporis spatium, quod terra bona haberi potest, ex qua copiosum alimentum sumpsit ad suam sanctitatem et ad apostolicum fructum consequendum.

Die x mensis Decembris anno MDCCCXXVII Bergomi natus est, in paroecia Sancti Alexandri in Columna. Patre orbatus, inde a pueritia valetudinarium ac privatas domos petebat, pauperes infirmos invisurus. Ludos litterarum ac gymnasium publicum urbis frequentavit. Alumnus externus ab anno MDCCCXLIV philosophiae ac theologiae curricula absolvere coepit atque die XXIII mensis Iunii anno MDCCCL sacerdos est ordinatus. Extemplo decrevit ut operam daret iuvenibus in Oratorio Foppae colendis, in frequentissimo ac pauperrimo paroeciae loco posito. Apud Oratorium vespertinam scholam constituere censuit, ubi operarii et agricolae pauperes atque illiterati necessario instituerentur. Ab Alexandro Valsecchi, eius spiritali moderatore, incitatus, se dicavit proinde iuvenibus feminis quoque spiritaliter curandis,

recipiens iuvansque Piae Operae S. Dorotheae incrementum. Suam ipsius capsam pro feminarum Oratorio adhibuit. Teresiam Gabrieli, unam ex magistris Piae Operae, aptam repperit suo proposito, quae nocte die xxII mensis Maii anno MDCCCLXIX, post diutinam orationem ac sacram Eucharistiam, vota paupertatis, castitatis et oboedientiae, plenae adhaesionis Sanctae Sedi eiusque Pastoribus, pauperum curandorum, potissimum iuvenum nuncupavit. Eadem vespera in novam domum puellam ipsa duxit, quam sex ante menses ei Palazzolo commiserat: pupilla erat, derelicta, delumbis, plagis plena. Paucis diebus post Aloisius, Roma petita rogatu spiritalis Moderatoris, Exercitiorum spiritalium tempore, plenae paupertatis desiderium animadvertit, atque postquam Bergomum redierat, omnia pro pauperibus vendidit. In oppido Torre Boldone, in domo adhuc sua, atque in loco Lallio, pupillos recepit, agricolarum filios, quos tres agricolae et posthac Fratres S. Familiae secuti sunt, quibus quoque regulam dedit. Teresiae Gabrieli mature se addiderunt aliae iuvenes et Institutum prolatum est Vicetiam, Brixiam versus et alio, usque iuvenum feminarum, pupillorum periculis omnis generis expositorum, cholera affectorum in beneficium. Sub anni MDCCCLXXXV finem in peius versa est Aloisii valetudo. Subsequenti mense Ianuario aegrotavit. Graviter ex corde laborabat, cui erysipelas addita est, acerbior quidem, quae totum corpus pervasit quodque ulceratum reddidit. Praeter corporis dolores, sollicitabatur de debitis, opere carente, magni pretii alimentis, paucis eleemosynis, ac de ampla familia sustineda. Sororum Pauperum normae, quas ipse condiderat, dioecesanae auctoritati Bergomensi anno MDCCCLXXXV sunt subiectae atque die XII mensis Maii anno MDCCCLXXXVI ab Episcopo Caietano Camillo Guindani sunt comprobatae, qui pluries eum invisit. In agonia factus, hora prima et viginti momentis elapsis diei XV mensis Iunii anno mdccclxxxvi obiit. Congregatio Pauperum pauperioribus inservire perrexit, se in Italiam diffundens atque in Congum, Costam Eburneam, Malavium, Burkinam Fasanam, Keniam, Brasiliam et Peruviam pervenit.

Grandia Aloisii funera et signorum praedicatione manifestam sanctitatis famam in Dei Populo ostenderunt, quae effecit ut Archiepiscopus Bergomensis beatificationis canonizationisque Causam incoharet, quae apud Curiam Bergomensem annis MCMXIII-MCMXXI est celebrata; quae cum ex alternis vicibus ac funestis eventibus alterius belli mundani tardata esset, die xx mensis Novembris anno MCMLVIII apud Romanam dicionem est producta. Decreto de virtutibus, heroum in modum exercitis, die xv mensis Iulii anno MCMLXII edito atque duobus miraculis, intercessioni Dervi Dei adscriptis, comprobatis, die XIX mensis Martii anno MCMLXIII Decessor Noster sanctus Ioannes xxIII eum in Beatorum catalogum rettulit. Canonizationis causa sanatio quaedam, mira existimata, est ponderata. Dioecesana Inquisitio a mense Octobri anno MMXVII ad mensem Februarium anno MMVIII est constituta. Medici Consultores Congregationis de Causis Sanctorum, in congressione die xxvIII mensis Februarii anno mmxIX talem sanationem ad scientiam inexplicabilem iudicarunt. In Congressu peculiari die IV mensis Iunii anno MMXIX Consultores Theologi hanc intercessioni beati Palazzolo tribuerunt, atque, in Sessione ordinaria, die XXIX mensis Octobris anno MMXIX, Patres Cardinales et Episcopi hanc sanationem verum miraculum agnoverunt, quae evenit per intercessionem beati Aloisii Palazzolo, instanter invocati. Nos Ipsi die xxvIII mensis Novembris anno mmxix facultatem fecimus ut Decretum super miraculo ederetur. Tandem in Consistorio, die IV mensis Martii anno MMXXII habito, statuimus ut canonizationis ritus die xv mensis Maii anno MMXXII a Nobis celebraretur.

Hodie igitur in foro Petriano inter sollemnia hanc pronuntiavimus formulam:

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Titum Brandsma, Lazarum dictum Devasahayam, Caesarem de Bus, Aloisium Mariam Palazzolo, Iustinum Mariam Russolillo, Carolum de Foucauld, Mariam Rivier, Mariam Franciscam a Iesu Rubatto, Mariam a Iesu Santocanale et Mariam Dominicam Mantovani Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die quinto decimo mensis Maii, anno Domini bis millesimo vicesimo altero, Pontificatus Nostri decimo.

## EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Leonardus Sapienza, Proton. Apost.

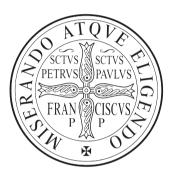

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 562.999

#### CONSTITUTIO APOSTOLICA

## SANCTI HIERONYMI TERRAEBONAE-MONTIS LAUREI

In Canada dioeceses Sancti Hieronymi Terraebonae et Montis Laurei in unam ac novam circumscriptionem ecclesiasticam uniuntur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Per stultitiam Crucis eminentem Iesu Christi scientiam doceamus Dei gregem (cfr Miss. Rom., die 1 iunii: collecta), servantes fideles in nomine Dei et sanctificantes eos in veritate (cfr Io 17, 12.19), atque attendamus universo gregi, in quo positi sumus episcopos pascere ecclesiam Dei, commendantes eum Verbo gratiae divinae, quod potens est aedificare et dare hereditatem in sanctificatis omnibus (Act 20, 28.32). Quibus admoti sensibus, dum in singularum Ecclesiarum utilitatum studium incumbimus, mentem Nostram ad necessitates dilectorum christifidelium Ecclesiae quae est in Canada convertimus, ac potissimum dioecesium Sancti Hieronymi Terraebonae et Montis Laurei, hactenus in persona Episcopi unitarum, Excellentissimi Domini Raimundi Poisson, cuius postulationi benigne concedentes, ut, hodiernis spiritualibus socialibusque et culturalibus peculiaribus adiunctis mature perpensis, eaedem dioeceses, collatis consiliis Collegiorum Consultorum et Consiliorum Presbyteralium, plene uniantur et, coniuncto territorio dioecesium duarum, una exinde ac nova circumscriptio ecclesiastica erigatur.

Prosperis in diffundendo Evangelio caventes progressibus, suadente Dicasterio pro Episcopis propensoque praehabito voto omnium quorum interest, preces ad Nos admotas animarum saluti valde profuturas censuimus libentesque decrevimus excipiendas et, idoneis obtentis sententiis Venerabilis Fratris Ioannis Jurkovič, Archiepiscopi titulo Corbaviensi et Apostolici Nuntii in Canada, atque Venerabilium Fratrum Pauli Andreae Durocher, Archiepiscopi Metropolitae Gatinensis, et Christiani Lépine, Archiepiscopi Metropolitae Marianopolitani, atque Coetus Episcoporum Regionis Quebe-

censis, necnon Conferentiae Episcoporum Catholicorum Canadensis, preces ad Nos admotas suscipiendas mandamus.

Proinde, ad animarum saluti aptius providendum, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, statuimus ac decrevimus, ut dioeceses Sancti Hieronymi Terraebonae et Montis Laurei, hactenus respective archidioecesium Marianopolitanae et Gatinensis suffraganeae, in unam ac novam coalescant ecclesialem communitatem, Sancti Hieronymi Terraebonae-Montis Laurei nuncupandam, integris servatis territoriis quae nuncusque ad utramque dioecesim pertinebant, nihil immutatis territoriis paroeciarum iam existentium adnexisque omnibus institutis ecclesiasticis cum suis bonis atque iuribus ad unamquamque dioecesim nunc sic coniunctam spectantibus, ad normam can. 121 Codicis Iuris Canonici vigentis, eidemque eundem Venerabilem Fratrem Raimundum Poisson, nominantes Episcopum, cunctis consentaneis iuribus et privilegiis concessis secundum leges ecclesiasticas.

Sedem novae sic coniunctae dioecesis, quam statuimus Metropolitanae Ecclesiae Marianopolitanae suffraganeam eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi pro tempore eiusdem Ecclesiae Metropolitanae subiectum, in urbe Hieronymopolitana decernimus, cuius cathedralis ecclesiae ibi iam exstantis, Deo in honorem Sancti Hieronymi dicatae, confirmamus dignitatem, eodem tempore templo in civitate Montis Laurei sub nomine Dominae Nostrae de Fourvière exstanti titulum ecclesiae concathedralis tribuentes.

Una posthac volumus amodo sit Curia Episcopalis, sicut et Tribunal Ecclesiasticum, Collegium Consultorum, Consilium Presbyterale, Consilium Pastorale atque Officia apostolatus et alia quaelibet instituta dioecesana iure canonico praevisa. Cetera vero secundum normas Codicis Iuris Canonici aliaque ecclesiasticarum legum praescripta temperentur.

Sacerdotes et diaconi, qui hucusque unicuique ex duabus circumscriptionibus ecclesiasticis nunc unitis incardinati erant, ipso facto adscripti censeantur novae dioecesi ex hac unione exortae.

Ad haec omnia perficienda praefatum Nuntium Apostolicum deputamus vel, eo a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis in Canada pro eo gerentem, necessarias et opportunas iisdem tribuentes facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Dicasterium pro Episcopis, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.

Hanc, denique, Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die primo mensis Iunii, anno Domini bismillesimo vicesimo secundo, Pontificatus Nostri decimo.

Petrus card. Parolin Secretarius Status

Marcus card. Ouellet Praefectus Congregationis pro Episcopis

Leonardus Sapienza, *Proton. Apost.* Franciscus Piva, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 569.167

#### LITTERAE APOSTOLICAE

Ι

#### Venerabili Servo Dei Ioanni Fornasini Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit. [...] Si me persecuti sunt, et vos persequentur [...]. Sed haec omnia facient vobis propter nomen meum, quia nesciunt eum, qui misit me» (Io 15, 18.20-21).

Admonitio Iesu ad Apostolos qui eum in via salutis fideliter secuti sunt, corona gloriae Venerabili Servo Dei Ioanni Fornasini, presbytero archidioecesis Bononiensis facta est. Ipse fidelis Christo mansit, cui vitam dicavit cuiusque vultum dolentem in pauperibus et in victimis belli agnovit.

Ortus est in loco v.d. Pianaccio Lizzani Bellaevisionis (Bononiae), die XXIII mensis Februarii anno MCMXV ab Angelo et Maria Guccini. Baptizatus est in paroeciali ecclesia loci v.d. Pianaccio et in vico suo natali duo prima curricula ludi litterarii frequentavit. Confirmationem recepit die XIV mensis Iulii anno mcmxxiv. Familia eius anno mcmxxv Balneos Porrectae, hodie Thermas Porrectanas migravit. Ludis primariis absolutis, scholam elementorum mercatoriorum frequentavit apud collegium v.d. "Albergati". Porrectae Ioannes vocationem sacerdotalem ad maturitatem perduxit. Mense Octobri seminarium Burgi Capannarum v.d. Borgo Capanne ingressus est. Deinde feliciter studia persolvit, primum apud Seminarium Archiepiscopale in Villa Revedin postea apud Pontificium Seminarium Regionale Bononiae. Ordinationem diaconalem recepit ab Ioanne Baptista Cardinali Nasalli Rocca die VII mensis Iunii anno MCMXLI et curioni paroeciae sancto Thomae dicatae loci v.d. Sperticano veluti coadiutor destinatus est. Sacerdos ab eodem Ioanne Baptista Cardinali Nasalli Rocca die xxvIII mensis Iunii anno memalii ordinatus est necnon die xxi insequentis mensis Iulii parochus in loco v.d. Sperticano nominatus est. Operam suam pastoralem navare

incepit difficili tempore bellico, magnum ministerii zelum ostendens, quod variis in actibus caritatis, bonitatis et firma in sollicitudine erga eius paroecianos effectum est. Diligentiam etiam in ambitu educationis ostendit cum scholam elementariam in oppido aperiret. Anno MCMXLIII post gravem pyrobolorum coniectionem Bononiae, in domo paroeciali profugos accipiebat et birota perveniebat quocumque fuit necessitas adiuvandi senioribus confratribus sacerdotibus et auxilium ferendi plurimis vulneratis. Cum prima acies exercituum perveniret ad limina eius paroeciae, ille suum ministerium pastorale studiosius reddidit, pluribus in occasionibus, ullo sine metu, sese praestans uti relator et defensor populi coram exercitu occupantium, forti animo dulcique assiduitate plurimis eventibus necnon periculosis casibus occurrens. A mense Maio anni MCMXLIV Venerabilis Servus Dei, periculum despiciens, operam dedit interfectorum in proelio bellico benedicendo et sepeliendo. Ipse, discriminis appropinquantis conscius, testamentum suum die VIII mensis Septembris anno MCMXLIV exaravit. In tragicis adiunctis caedis nazistarum fascistarum inter dies xxix et xxx mensis Septembris in territorio Montis Solis peractae, operae populo succurrendi omnibus modis possibilibus se tradidit. Venerabilis Servus Dei iam spiritaliter fuit paratus ad martyrium. Apertio eius erga dona Spiritus Sancti, fides eius in Eucharistiam, fiducia eius in divinam Providentiam, oratio eius continua ad fortitudinem conservandam in difficultatibus et cruciatibus, testimonium desiderii eius ad perfectionem et sanctitatem adipiscendam praebent. Die VIII mensis Octobris quidam homines ex manipulis custodiae nazistarum v.d. SS violenter occupaverunt domum paroecialem in loco v.d. Sperticano habitaculum sibi ex eo facientes. Vespere XII mensis Octobris ut violentiam adversus duas iuvenes illic profugas impediret, festam ab occupantibus paratam participavit, odium militum sibi comparans. Mane XIII mensis Octobris anno MCMXLIV ab officiali nazistarum residenti in domo paroeciali, missus est eum sequi in locum Sancti Martini de Caprara. Ordinem exsequiarum et aspersorium ad mortuos benedicendos secum deferens, Venerabilis Servus Dei solus semita ad montem ducentem profectus est. Ad locum destinationis cum pervenisset, reverendus dominus Ioannes Fornasini necatus est a hominibus ex manipulis custodiae nazistarum v.d. SS, qui toto territorio Montis Solis praesederunt et gubernaverunt. Mors Venerabilis Servi

Dei fuit lenta et crudelis. Corpus eius derelictum post sacellum coemeterii Sancti Martini ubi, bello ad finem adducto, a fratre suo Aloisio repertum est. Reliquiae corporis eius in sepulcro ad tempus in coemeterio loci v.d. Sperticano depositae sunt. Die XIII mensis Octobris anno MCMXLV, scilicet die anniversario eius occisionis, secundum dispositionem Ioannis Baptistae Cardinalis Nasalli Rocca, corpus in cornu Evangelii altaris Beatae Virginis Perdolentis in ecclesia Sancti Thomae tumulatum est.

Investigatio dioecesana super vita, virtutibus et fama sanctitatis apud Curiam ecclesiasticam Bononiensem ab anno McMXCVIII ad annum MMXII peracta est. Eius iuridica validitas agnita est a Congregatione de Causis Sanctorum decreto die XIII mensis Decembris anno MMXIII evulgato. Consecuta permutatione lemmatis in Causam Super Martyrio, die XXIX mensis Maii anno MMXVIII Congressus Consultorum Historicorum affirmativam protulit sententiam et coadunatus Cogressus Theologorum die x mensis Decembris anno MMXIX votum positivum item edidit. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die XIX mensis Ianuarii anno MMXXII professi sunt reverendum dominum Ioannem Fornasini in odium fidei interfectum esse. Ideo Nos Ipsi die XXI mensis Ianuarii anno MMXXII facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super martyrio promulgaret ac statuimus insuper ut Beatificationis ritus Bononiae (in Italia) die XXVI mensis Septembris anno MMXXII celebraretur.

Hodie igitur ex mandato Nostro, Marcellus S.R.E. Cardinalis Semeraro, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit Litteras quibus Nos Venerabilem Dei Servum Ioannem Fornasini in Beatorum catalogum rettulimus.

Nos, vota Fratris Nostri Matthaei Mariae S.R.E. Cardinalis Zuppi, Archiepiscopi Metropolitae Bononiensis necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Ioannes Fornasini, sacerdos dioecesanus, martyr, pastor secundum cor Christi, sedulus caritate, qui gregem in periculo non dereliquit sed usque ad sanguinis effusionem eum defendit, Beati nomine in posterum appelletur atque die decima tertia mensis Octobris

quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, sub anulo Piscatoris, die xxvi mensis Septembris, anno MMXXI, Pontificatus Nostri nono.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 546.291

П

Venerabili Dei Servae Mariae Antoniae Samà caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Confiteor tibi, Pater, Domine caeli et terrae, quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis» (Mt 11, 25).

Venerabilis Serva Dei Maria Antonia Samà, quamvis admodum infirma, in lecto amplius sexaginta annos cubans, magna suavitate ac tranquillitate tulit condicionem illorum parvulorum ac simplicium, quibus Dei Amoris Crucifixi revelatur mysterium. Cum Christo patiens Deique gratia suffulta, docuit propriam patientem exsistentiam fide ac spe dirigi posse, etiam cum haec nullum videatur alium habere exitum quam desperationem. Eius casula gurgustiolum, ubi ianua semper aliis recipiendis patuit, domicilium fuit solidarietatis, spei et caritatis, in quibus bonae omnes vires eliciebantur "parvae societatis agrestis" Sancti Andreae ad Ionium, conversae, prope Venerabilem Servam Dei, in locum verae evangelizationis, per evangelicum nuntium diffusum, precationem potissimum Marialem, Eucharistiam cotidie receptam, necessitatem enuntiatam sese cum Christo coniungendi, sicut palmitem ad vitem, ad fructum ferendum. Crucifixa cum Crucifixo ac postulationibus ac proximi necessitatibus patens, ipsa dedit operam Ecclesiae humanaeque societati aedificandae, duobus mundanis bellis ictae, suam per orantem silentemque testificationem, suam per continuatam immolationem, suam per Providentiae fiduciam ac per suam ad Deum commissionem.

Sancti Andreae ad Ionium Catacii die II mensis Martii anno MDCCCLXXVI a Brunone et Maria Anna Vivino nata est. Cum de eius vita timeretur, statim die III mensis Martii in loci paroecia est baptizata. Circiter anno MDCCCLXXXII primum ad sacram Eucharistiam accessit et ad illius temporis translaticias consuetudines Confirmationis sacramentum recepit. Puella, sana ex corpore ac spiritu, ludebat et aeque ac ceteri aequales currebat, docilis ac matri obtemperans, mature viduae factae, et cum ea operabatur ad proprium victum comparandum. Anno MDCCCLXXXVI, XI annos nata, rure regrediens, postquam ex limoso stagno aquam hausit, probabiliter inquinatam, dolores

incommodaque animadvertit, quibus incognitis, de obsessione cogitatum est, etiam eo quod inquieta videbatur. Haec condicio sex annis permansit. Baronissa Henrica Scoppa, paupertati puellae matrisque liberaliter subveniens, liberationis viam quaesivit atque mense Iunio anno MDCCCXCIV effecit ut puella umeris imposita in Cartusiam Serrae Sancti Brunonis deferretur ad exorcismum agendum. Hic parochus loci Amaroni liberationis precationes incohavit, quas plus quam quinque horas Cartusiae Prior produxit una cum cuncta communitate coram busto reliquiario sancti Brunonis. Maria Antonia animadvertit se tandem esse sanatam et bustum Sancti amplexa est, perinde ac per se eum videret. Duobus circiter annis bona fuit valetudo, sed anno MDCCCXCVI denuo lecto est detenta, supina, genibus erectis. Incepit sic cruciatus aegrae lecto affixae, quae res usque ad mortem permansit, quamque primum mater, deinde aliae personae, ac spiritaliter parochus necnon Patres Congregationis Sanctissimi Redemptoris ac Sorores reparatrices a Sacro Corde iuverunt, quae, mortua matre, effecerunt ut semper femina quaedam ei assideret. Circiter anno MCMXV Serva Dei privatim vota religiosa in manibus Antistitae sororum Reparatricum, matris Piae Napoli, parocho benedicente, pronuntiavit. Ex illo tempore capiti impositum semper nigrum velum usque ad mortem gestavit. Idcirco ab omnibus est vocata monachula sancti Brunonis. Facta est illius loci hominibus usque magis spiritalis testificatio et prudens consiliaria: incitamento fuit oblationis precationisque, conversionis ac solidarietatis. Hoc in cruciatu corporis ac spiritus, caelestis Pater sua agendi ratione ac Spiritus Sancti donis ad plenam cum Christo Crucifixo conformationem eam perduxit. Sanctitatis fama inter homines diffundi coepta est, mirantes exemplarem rationem, qua Maria Antonia se ad Dei voluntatem conformabat, assiduam precationem, proclivitatem ad immolationem, tranquillitatem ac subrisum, necnon eius recipiendi facultatem, consolationem ac consilium praebendi cunctis visitantibus. Sancti Andreae incolae, post matris obitum die xxiv mensis Februarii anno MCMXX, necessaria victualia ei afferebant, quae vicissim cum indigentibus communicabat. Sic fide, spe ac tranquillitate crucem gestavit, omnia quae habebat participans cum aliis. Die xxvII mensis Maii anno MCMLIII hora x obiit, Crucifixum contuens contra lecti parietem pendentem ac Iesu et Mariae pronuntians nomen.

Sanctitatis fama perstante, die v mensis Augusti anno ммуп Inquisitio dioecesana incohata est in paroeciali templo Sancti Andreae ad Ionium, quae

die II mensis Martii anno mmix ad finem adducta est. Cum Congregatio de Causis Sanctorum postulasset ut novae testificationes et alia documenta de sanctitatis fama afferrentur, die xx mensis Octobris anno mmxi, dioecesana Inquisitio suppletiva agi coepta est, quae die xxxi mensis Ianuarii anno MMXII ad finem est perducta. Per Decretum die ix mensis Iunii anno MMXII eadem Congregatio Inquisitionum validitatem agnovit. Positione comparata, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, die xxi mensis Iunii anno MMXVI disceptavit felici cum exitu an Serva Dei heroicum in modum virtutes excoluisset. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die v mensis Decembris anno mmxvii idem iudicarunt. Nos Ipsi die xviii mensis Decembris anno MMXVII facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum evulgaret. Beatificationis causa asserta mira sanatio exhibita est, quam Medici Consultores Congregationis de Causis Sanctorum die XIII mensis Iunii anno MMXIX ad scientiam inexplicabilem declaraverunt. Theologi Consultores die XXIX mensis Octobris anno MCMXIX Venerabilis Servae Dei Mariae Antoniae Samà intercessionem agnoverunt atque die v mensis Maii anno mmxx Patres Cardinales e Episcopi hanc sanationem verum miraculum iudicarunt. Nos Ipsi die x mensis Iulii anno MMXX facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de miraculo ederet ac statuimus insuper ut beata die III mensis Octobris anno MMXXI una cum Venerabili Dei Serva Caietana (Nuccia) Tolomeo Catacii Italiae proclameretur.

Hodie igitur, ex mandato Nostro, Marcellus S.R.E. Cardinalis Semeraro, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit Litteras quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabiles Dei Servas Mariam Antoniam Samà et Caietanam Tolomeo (vulgo appellatam Nucciam).

Nos, vota Fratris Nostri Vincentii Bertolone, S.d.P., Archiepiscopi Metropolitae Catacensis-Squillacensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servae Dei Maria Antonia Samà, laica, quae, divina gratia sustenta, crucem suae infirmitatis amplexa est, participans dolores Calvariae et gloriam Resurrectionis necnon Caietana Tolomeo (vulgo appellata: Nuccia) quae fidenter suam immobilitatem corporis accipiens, virtutem caelestis consolationis experta est et doloris lamentum in canticum Domini convertit Beatarum nomine in posterum appellentur atque altera

die vicesima septima mensis Maii, altera die undevicesima mensis Aprilis quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possint. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, sub anulo Piscatoris, die III mensis Octobris, anno MMXXI, Pontificatus Nostri nono.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 548.253

#### **HOMILIA**

#### Pro Canonizatione X Beatorum.\*

Abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù consegna ai suoi prima di passare da questo mondo al Padre, parole che dicono che cosa significa essere cristiani: «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri».¹ Questo è il testamento che Cristo ci ha lasciato, il criterio fondamentale per discernere se siamo davvero suoi discepoli oppure no: il comandamento dell'amore. Fermiamoci sui due elementi essenziali di questo comandamento: l'amore di Gesù per noi – come io ho amato voi – e l'amore che Lui ci chiede di vivere – così amatevi gli uni gli altri.

Anzitutto come io ho amato voi. Come ci ha amato Gesù? Fino alla fine, fino al dono totale di sé. Colpisce vedere che pronuncia queste parole in una notte tenebrosa, mentre il clima che si respira nel cenacolo è carico di emozione e preoccupazione: emozione perché il Maestro sta per dare l'addio ai suoi discepoli, preoccupazione perché annuncia che proprio uno di loro lo tradirà. Possiamo immaginare quale dolore Gesù portasse nell'animo, quale oscurità si addensava sul cuore degli apostoli, e quale amarezza vedendo Giuda che, dopo aver ricevuto il boccone intinto dal Maestro per lui, usciva dalla stanza per inoltrarsi nella notte del tradimento. E, proprio nell'ora del tradimento, Gesù conferma l'amore per i suoi. Perché nelle tenebre e nelle tempeste della vita questo è l'essenziale: Dio ci ama.

Fratelli, sorelle, che questo annuncio sia centrale nella professione e nelle espressioni della nostra fede: «non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi».<sup>2</sup> Non dimentichiamolo mai. Al centro non ci sono la nostra bravura, i nostri meriti, ma l'amore incondizionato e gratuito di Dio, che non abbiamo meritato. All'inizio del nostro essere cristiani non ci sono le dottrine e le opere, ma lo stupore di scoprirsi amati, prima di ogni nostra risposta. Mentre il mondo vuole spesso convincerci che abbiamo valore solo se produciamo dei risultati, il Vangelo ci ricorda la verità della vita: siamo

<sup>\*</sup> Die 15 Maii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gv 13, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1 Gv 4, 10.

amati. E questo è il nostro valore: siamo amati. Così ha scritto un maestro spirituale del nostro tempo: «prima ancora che qualsiasi essere umano ci vedesse, siamo stati visti dagli amorevoli occhi di Dio. Prima ancora che qualcuno ci sentisse piangere o ridere, siamo stati ascoltati dal nostro Dio che è tutto orecchie per noi. Prima ancora che qualcuno in questo mondo ci parlasse, la voce dell'amore eterno già ci parlava». Lui ci ha amato per primo, Lui ci ha aspettato. Lui ci ama, Lui continua ad amarci. E questa è la nostra identità: amati da Dio. Questa è la nostra forza: amati da Dio.

Questa verità ci chiede una conversione sull'idea che spesso abbiamo di santità. A volte, insistendo troppo sul nostro sforzo di compiere opere buone, abbiamo generato un ideale di santità troppo fondato su di noi, sull'eroismo personale, sulla capacità di rinuncia, sul sacrificarsi per conquistare un premio. È una visione a volte troppo pelagiana della vita, della santità. Così abbiamo fatto della santità una meta impervia, l'abbiamo separata dalla vita di tutti i giorni invece che cercarla e abbracciarla nella quotidianità, nella polvere della strada, nei travagli della vita concreta e, come diceva Teresa d'Avila alle consorelle, "tra le pentole della cucina". Essere discepoli di Gesù e camminare sulla via della santità è anzitutto lasciarsi trasfigurare dalla potenza dell'amore di Dio. Non dimentichiamo il primato di Dio sull'io, dello Spirito sulla carne, della grazia sulle opere. A volte noi diamo più peso, più importanza all'io, alla carne e alle opere. No: il primato di Dio sull'io, il primato dello Spirito sulla carne, il primato della grazia sulle opere.

L'amore che riceviamo dal Signore è la forza che trasforma la nostra vita: ci dilata il cuore e ci predispone ad amare. Per questo Gesù dice – ecco il secondo aspetto – «come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri». Questo così non è solo un invito a imitare l'amore di Gesù; significa che possiamo amare solo perché Lui ci ha amati, perché dona ai nostri cuori il suo stesso Spirito, lo Spirito di santità, amore che ci guarisce e ci trasforma. Per questo possiamo fare scelte e compiere gesti di amore in ogni situazione e con ogni fratello e sorella che incontriamo, perché siamo amati e abbiamo la forza di amare. Così come io sono amato, posso amare. Sempre, l'amore che io compio è unito a quello di Gesù

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. Nouwen, Sentirsi amati, Brescia 1997, 50.

per me: "così". Così come Lui mi ha amato, così io posso amare. È così semplice la vita cristiana, è così semplice! Noi la rendiamo più complicata, con tante cose, ma è così semplice.

E, in concreto, che cosa significa vivere questo amore? Prima di lasciarci questo comandamento, Gesù ha lavato i piedi ai discepoli; dopo averlo pronunciato, si è consegnato sul legno della croce. Amare significa questo: servire e dare la vita. Servire, cioè non anteporre i propri interessi; disintossicarsi dai veleni dell'avidità e della competizione; combattere il cancro dell'indifferenza e il tarlo dell'autoreferenzialità, condividere i carismi e i doni che Dio ci ha donato. Nel concreto, chiedersi "che cosa faccio per gli altri?" Questo è amare, e vivere le cose di ogni giorno in spirito di servizio, con amore e senza clamore, senza rivendicare niente.

E poi dare la vita, che non è solo offrire qualcosa, come per esempio alcuni beni propri agli altri, ma donare sé stessi. A me piace domandare alle persone che mi chiedono consiglio: "Dimmi, tu dai l'elemosina?" - "Sì, Padre, io do l'elemosina ai poveri" - "E quando tu dai l'elemosina, tocchi la mano della persona, o butti l'elemosina e fai così per pulirti?". E diventano rossi: "No, io non tocco". "Quando tu dai l'elemosina, guardi negli occhi la persona che aiuti, o guardi da un'altra parte?" - "Io non guardo". Toccare e guardare, toccare e guardare la carne di Cristo che soffre nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle. È molto importante, questo. Dare la vita è questo. La santità non è fatta di pochi gesti eroici, ma di tanto amore quotidiano. Sei una consacrata o un consacrato? - ce ne sono tanti, oggi, qui - Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato o sposata? Sii santo e santa amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore, una donna lavoratrice? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli, e lottando per la giustizia dei tuoi compagni, perché non rimangano senza lavoro, perché abbiano sempre lo stipendio giusto. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Dimmi, hai autorità? - e qui c'è tanta gente che ha autorità - Vi domando: hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali». Questa è la strada della santità, così semplice! Sempre guardare Gesù negli altri.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Esort. Ap. Gaudete et exsultate, 14.

Servire il Vangelo e i fratelli, offrire la propria vita senza tornaconto - questo è un segreto: offrire senza tornaconto -, senza ricercare alcuna gloria mondana: a questo siamo chiamati anche noi. I nostri compagni di viaggio, oggi canonizzati, hanno vissuto così la santità: abbracciando con entusiasmo la loro vocazione – di sacerdote, alcuni, di consacrata, altre, di laico - si sono spesi per il Vangelo, hanno scoperto una gioia che non ha paragoni e sono diventati riflessi luminosi del Signore nella storia. Questo è un santo o una santa: un riflesso luminoso del Signore nella storia. Proviamoci anche noi: non è chiusa la strada della santità, è universale, è una chiamata per tutti noi, incomincia con il Battesimo, non è chiusa. Proviamoci anche noi, perché ognuno di noi è chiamato alla santità, a una santità unica e irripetibile. La santità è sempre originale, come diceva il beato Carlo Acutis: non c'è santità di fotocopia, la santità è originale, è la mia, la tua, di ognuno di noi. È unica e irripetibile. Sì, il Signore ha un progetto di amore per ciascuno, ha un sogno per la tua vita, per la mia vita, per la vita di ognuno di noi. Cosa volete che vi dica? Portatelo avanti con gioia. Grazie.

## **ALLOCUTIONES**

T

Ad Membra Commissionis Internationalis Anglicanae-Catholicae Romanae (ARCIC).\*

Cari fratelli e sorelle,

vi do il benvenuto e sono lieto di incontrarvi. Grazie per i cordiali saluti che i Co-presidenti mi hanno rivolto a nome di tutti.

Alcune parole dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, citate da Papa Paolo VI e dall'Arcivescovo Michael Ramsey nella loro Dichiarazione comune quasi sessant'anni fa, accompagnano fin dall'inizio il dialogo che portate avanti: «Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù».¹ Nel corso di tre fasi, la vostra Commissione di dialogo si è impegnata proprio a lasciare alle spalle ciò che compromette la nostra comunione e ad accrescere i legami che uniscono cattolici e anglicani. È stato un cammino, a tratti veloce, a volte lento e difficile. Ma, sottolineo, è stato, è e sarà un cammino. Questo è molto importante.

Cammino è la prima parola sulla quale vorrei riflettere con voi. Ne parla il vostro ultimo documento, intitolato: «Camminando insieme sulla via». Si tratta, come ci ricordava l'Apostolo delle genti, di andare avanti, lasciando indietro le cose che dividono, nel passato come nel presente, e tenendo insieme lo sguardo fisso su Gesù e sulla meta che Lui desidera e ci indica, quella della visibile unità fra di noi. È un'unità da accogliere con umiltà, come grazia dello Spirito, e da portare avanti in cammino, sostenendoci a vicenda.

Il dialogo ecumenico è un cammino: è molto più, cioè, che parlare insieme. No, è *fare*: fare, non solo parlare. Fare. Si tratta di conoscerci di

<sup>\*</sup> Die 13 Maii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fil 3, 13-14.

persona e non soltanto sui libri, di condividere traguardi e stanchezze, di sporcarci le mani soccorrendo insieme i fratelli e le sorelle feriti che giacciono scartati ai bordi delle strade del mondo, di contemplare con un unico sguardo e custodire con il medesimo impegno il creato che ci circonda, di incoraggiarci nelle fatiche della marcia. Questo è il senso del cammino. Come sapete, la Chiesa cattolica ha avviato un processo sinodale: perché questo cammino comune sia tale, l'apporto della Comunione anglicana non può mancare. Vi sentiamo come preziosi compagni di viaggio.

Sempre a proposito della concretezza del cammino, vorrei raccomandare alla vostra preghiera una tappa importante. L'Arcivescovo Justin Welby e il Moderatore della Chiesa di Scozia, due cari Fratelli, saranno i miei compagni di viaggio quando, tra poche settimane, potremo finalmente recarci in Sud Sudan. Un viaggio rimandato per le difficoltà del Paese. Ma il mio fratello Justin invia la moglie, prima, a fare le opere di preparazione e di carità. E questo è il bel lavoro che fa lui, come coppia, con la moglie: la ringrazio tanto. Sarà un pellegrinaggio ecumenico di pace. Preghiamo affinché ispiri i cristiani del Sud Sudan e del mondo a essere promotori di riconciliazione, tessitori di concordia, capaci di dire no alla perversa e inutile spirale della violenza e delle armi. Ricordo che questa strada è incominciata anni fa con un ritiro spirituale fatto qui, in Vaticano, con i dirigenti del Sud Sudan e anche Justin e il Moderatore della Chiesa di Scozia. Un cammino ecumenico con i politici del Sud Sudan.

Una seconda parola vorrei condividere con voi: dono. Se il cammino indica la modalità, il dono rivela l'anima dell'ecumenismo. L'anima dell'ecumenismo non può essere così [mostra il pugno chiuso], dev'essere così [mostra la mano aperta]: dono. Ogni ricerca di una comunione più profonda non può infatti che essere uno scambio di doni, dove ognuno assimila come proprio quanto Dio ha seminato nell'altro. Questa preoccupazione è stata anche al centro del lavoro più recente della vostra Commissione. Grazie.

La domanda che sorge è: qual è l'atteggiamento giusto perché uno scambio di doni non si riduca a una sorta di atto formale, di circostanza? Qual è il cammino giusto? Parlare con franchezza di questioni ecclesiologiche ed etiche, confrontarsi su quanto ci scomoda, è rischioso, potrebbe aumentare

le distanze anziché favorire l'incontro. Pensiamo, invece, che ciò richiede, quali condizioni fondamentali, l'umiltà e la verità. Così si comincia, ammettendo con umiltà e onestà le proprie fatiche. Questo è il primo passo: non badare ad apparire belli e sicuri davanti al fratello, presentandosi a lui come sogniamo di essere, ma mostrargli con cuore aperto come siamo veramente, e mostrare anche i nostri limiti.

I peccati che hanno portato alle nostre divisioni storiche possono essere superati solo nell'umiltà e nella verità, iniziando a provare dolore per le ferite reciproche e sentendo il bisogno di dare e ricevere il perdono.<sup>2</sup> Ciò domanda coraggio, ma è lo spirito del dono, perché ogni dono vero comporta una rinuncia, richiede trasparenza e coraggio, sa aprirsi al perdono. Solo così i diversi scambi di doni e di esperienze aiuteranno a superare le formalità dovute e toccheranno i cuori. Solo così si entrerà in sintonia con lo Spirito Santo, il dono di Dio, Colui che si dona a noi per ricomporre l'armonia, perché è Egli stesso armonia, che riconcilia le diversità nell'unità. A me viene in mente, nel Trattato di San Basilio sullo Spirito Santo, una frase: "Ipse harmonia est", Lui è armonia. Lo Spirito Santo è quello che fa il "disordine", pensiamo al mattino della Pentecoste, ma poi è quello che fa l'armonia.

I doni dello Spirito non sono mai ad uso esclusivo di chi li accoglie. Sono benedizioni per l'intero popolo di Dio: la grazia che riceviamo è destinata anche agli altri – non è a uso privato – e quella che gli altri ricevono è necessaria per noi. Nello scambio di doni si apprende così che non possiamo bastare a noi stessi, senza la grazia concessa agli altri. Possa lo Spirito Santo, datore dei doni, ispirare il prosieguo del vostro lavoro; possa ciascuno di noi sperimentare la gioia e il conforto della sua grazia. Vi ringrazio per tutto quello che fate e vi chiedo, per favore, di pregare per me, ne ho bisogno.

E prima di finire, vorrei prendere una citazione che ha fatto il Vescovo su una frase mia: "L'unità è superiore al conflitto". I conflitti ci chiudono. Non dobbiamo cadere nella schiavitù del conflitto. Per questo la strada dell'unità è superiore al conflitto. Invece, la crisi è buona: bisogna distinguere tra crisi e conflitto. Noi, nel nostro dialogo, dovremo entrare

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Lett. enc. Ut unum sint, 34.

in crisi, e questo è buono, perché la crisi è aperta, ti aiuta a superare. Ma non cadere nel conflitto, che ti porta alle guerre e alle divisioni. Questo mi è venuto in mente quando lui ha fatto la citazione. Grazie. E grazie a voi.

E adesso vi invito, se siete d'accordo, a pregare insieme, perché parlare senza preghiera non va! Preghiamo il Padre nostro, ognuno nella propria lingua.

Padre nostro...

 $\Pi$ 

Ad participes Congressus Internationalis Theologiae Moralis cuius argumentum «Usus pastorales, experientia vitae et theologia moralis: *Amoris laetitia* inter novas opportunitates et nova itinera» (Romae, 11-14 Maii 2022).\*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!

Ringrazio Padre da Silva Gonçalves per le parole di introduzione; saluto il Cardinale Farrell, Mons. Paglia e Mons. Bordeyne, insieme a quanti hanno collaborato per questo Convegno, e tutti voi partecipanti. L'iniziativa si svolge nell'ambito dell'Anno "Famiglia Amoris laetitia", indetto per stimolare la comprensione dell'Esortazione Apostolica e contribuire a orientare le pratiche pastorali della Chiesa, che vuole essere sempre più e meglio sinodale e missionaria.

Amoris laetitia raccoglie i frutti delle due Assemblee sinodali sulla famiglia: quella straordinaria del 2014 e quella Ordinaria del 2015. Frutti maturati nell'ascolto del Popolo di Dio, che è costituito in grandissima parte dalle famiglie, le quali sono il primo luogo in cui vivere la fede in Gesù Cristo e l'amore reciproco.

Perciò, è bene che la teologia morale attinga dalla ricca spiritualità che germina nella famiglia. La famiglia è la Chiesa domestica;¹ in essa i coniugi e i figli sono chiamati a cooperare nel vivere il mistero di Cristo, attraverso la preghiera e l'amore attuati nella concretezza del quotidiano e delle situazioni, nella cura reciproca capace di accompagnare così che nessuno sia escluso e abbandonato. «Non dimentichiamo che, mediante il Sacramento del matrimonio, Gesù è presente su questa barca», la barca della famiglia.²

La vita familiare, tuttavia, è oggi più che mai provata. Anzitutto, da tempo «la famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali».<sup>3</sup> Inoltre tante famiglie soffrono la mancanza

<sup>\*</sup> Die 13 Maii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Lumen gentium, 11; Amoris laetitia, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettera agli sposi in occasione dell'Anno Famiglia "Amoris laetitia" (26 dicembre 2021).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Evangelii gaudium, 66.

di lavoro, di un'abitazione degna o di una terra dove vivere in pace, in un'epoca di grandi e rapidi cambiamenti. Queste difficoltà ricadono sulla vita familiare, generano problemi relazionali. Ci sono tante «situazioni difficili e famiglie ferite». La stessa possibilità di costituire una famiglia oggi è spesso ardua e i giovani trovano tante difficoltà a sposarsi e ad avere dei figli. Infatti, i cambiamenti epocali che stiamo vivendo provocano la teologia morale a raccogliere le sfide del nostro tempo e a parlare un linguaggio che sia comprensibile agli interlocutori – non solo "agli addetti ai lavori" –; e così aiutare a «superare le avversità e i contrasti» e favorire «una nuova creatività per esprimere nelle sfide attuali i valori che ci costituiscono come popolo nelle società e nella Chiesa, Popolo di Dio». Sottolineo: nuova creatività.

A questo proposito, la famiglia svolge oggi un ruolo decisivo «nei percorsi di "conversione pastorale" delle nostre comunità e di "trasformazione missionaria della Chiesa" ». Perché questo accada, è necessaria una riflessione teologica – «anche a livello accademico» – che sia veramente attenta «alle ferite dell'umanità ». In questo senso è importante che l'Università Gregoriana e l'Istituto Giovanni Paolo II, insieme, abbiano realizzato questo evento, con la partecipazione di teologhe e teologi di quattro continenti. In esso intervengono e si confrontano laici, chierici e religiosi, di diverse lingue e culture, in un dialogo tra le generazioni aperto anche a giovani ricercatori.

In modo speciale, a tale riguardo, vorrei richiamare l'esigenza dell'inter-e trans-disciplinarità, già all'interno della teologia, oltre che tra teologia, scienze umane e filosofia. Questo metodo non potrà che favorire l'approfondimento delle riflessioni teologiche sul matrimonio e la famiglia. Si potrà mostrare il reciproco legame tra la riflessione ecclesiologica e sacramentaria e i riti liturgici, tra questi e le pratiche pastorali, tra le grandi questioni antropologiche e gli interrogativi morali legati all'alleanza coniugale, alla generazione e alla rete complessa delle relazioni familiari. In effetti, i di-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Amoris laetitia, 79.

 $<sup>^5</sup>$  Ibid..

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lett. Ap. *Motu Proprio "Summa familiae cura"* che istituisce il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia (19 settembre 2017).

versi approcci teologici non vanno semplicemente accostati o giustapposti, ma fatti dialogare così che si istruiscano a vicenda, in maniera sinfonica e corale, al servizio dell'unico grande obiettivo, riassumibile in questa domanda: come le famiglie cristiane possono testimoniare oggi, nella gioia e nelle fatiche dell'amore coniugale, filiale e fraterno, la buona notizia del Vangelo di Gesù Cristo?

La Chiesa, nel suo percorso sinodale, si costruisce nell'ascolto reciproco tra quanti compongono il Popolo di Dio. In questo caso, «come sarebbe stato possibile parlare della famiglia senza interpellare le famiglie, ascoltando le loro gioie e le loro speranze, i loro dolori e le loro angosce?». Proprio per questo emerge una viva esigenza di dialogo: non certo come «mero atteggiamento tattico», ma come «esigenza intrinseca per fare esperienza comunitaria della gioia della Verità e per approfondirne il significato e le implicazioni pratiche». Il metodo dialogico ci chiede di superare un'idea astratta di verità, avulsa dal vissuto delle persone, delle culture, delle religioni. La verità della Rivelazione si rivolge nella storia – è storica! – ai suoi destinatari, che sono chiamati ad attuarla nella "carne" della loro testimonianza. Quanta ricchezza di bene c'è nella vita di tante famiglie, in tutto il mondo! Il dono del Vangelo, oltre al Donatore, suppone un destinatario che va preso sul serio, va ascoltato.

Il matrimonio e la famiglia possono costituire un "kairos" per la teologia morale, per ripensare le categorie interpretative dell'esperienza morale alla luce di ciò che accade nell'ambito familiare. Tra teologia e azione pastorale è necessario stabilire, sempre di nuovo, una circolarità virtuosa. La prassi pastorale non può essere dedotta da principi teologici astratti, così come la riflessione teologica non può limitarsi a ribadire la pratica. Quante volte il matrimonio viene presentato «come un peso da sopportare per tutta la vita» più che «come un cammino dinamico di crescita e realizzazione». Non per questo la morale evangelica rinuncia a proclamare il dono di Dio, da cui scaturiscono il compito e la dedizione. La teologia ha una funzione critica, di intelligenza della fede, ma la sua riflessione parte dall'esperienza

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Discorso nel 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Veritatis gaudium, 4c.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Amoris laetitia, 37.

viva e dal sensus fidei fidelium. Solo così l'intelligenza teologica della fede svolge il suo necessario servizio alla Chiesa.

E proprio per questo la pratica del discernimento si rende più che mai necessaria, aprendo lo spazio «alla coscienza dei fedeli, che tante volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti e possono portare avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono tutti gli schemi». <sup>10</sup>

Cari fratelli e sorelle, al centro del nostro impegno, come pastori e come teologi, sta il riconoscimento del rapporto inscindibile, nonostante i drammi e le fatiche della vita, tra la coscienza e il bene. La morale evangelica è lontana tanto dal moralismo, che fa diventare l'osservanza letterale delle norme la garanzia della propria giustizia dinanzi a Dio, quanto dall'idealismo, che, in nome di un bene ideale, scoraggia e allontana dal bene possibile. Al centro della vita cristiana c'è la grazia dello Spirito Santo, ricevuta nella fede vissuta, che suscita gli atti di carità. Il bene, dunque, è un appello, è una "voce" che libera e sollecita le coscienze, come dice il testo di Gaudium et spes: «Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire. [...] La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria». 13

A tutti voi è chiesto di ripensare oggi le categorie della teologia morale, nel loro reciproco legame: il rapporto tra la grazia e la libertà, tra la coscienza, il bene, le virtù, la norma e la *phrónesis* aristotelica, la *prudentia* tomista e il discernimento spirituale, il rapporto tra la natura e la cultura, tra la pluralità delle lingue e l'unicità dell'agape. Su quest'ultimo aspetto, in particolare, vorrei sottolineare che la differenza delle culture è un'occasione preziosa che ci aiuta a comprendere ancora di più quanto il Vangelo possa arricchire e purificare l'esperienza morale dell'umanità, nella sua pluralità culturale.

 $<sup>^{10}</sup>$  Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr Amoris laetitia, 308; Evangelii quadium, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> «Ti renda testimonianza la tua coscienza, che è la voce di Dio» (S. Agostino, *In Epistolam Ioannis ad Parthos tractatus*, 6, 3).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> N. 16.

Così aiuteremo le famiglie a ritrovare il senso dell'amore, una parola che oggi «molte volte appare sfigurata»: 14 perché l'amore «non è solo un sentimento», ma la scelta nella quale ciascuno decide di «"fare il bene" [...] in modo sovrabbondante, senza misurare, senza esigere ricompense, per il solo gusto di dare e di servire». 15 Il vissuto concreto delle famiglie è una scuola straordinaria di vita buona. Perciò invito voi, teologhe e teologi morali, a proseguire il vostro lavoro, rigoroso e prezioso, con fedeltà creativa al Vangelo e all'esperienza degli uomini e donne del nostro tempo, in particolare all'esperienza viva dei credenti. Il sensus fidei fidelium, nella pluralità delle culture, arricchisce la Chiesa, perché essa sia oggi il segno della misericordia di Dio, che non si stanca di noi. In questa luce, le vostre riflessioni si inseriscono molto bene nell'attuale processo sinodale: questo Convegno Internazionale ne fa pienamente parte e può apportarvi il proprio contributo originale.

Vorrei aggiungere una cosa, che in questo momento fa tanto male alla Chiesa: è come un "tornare indietro", sia per paura, sia per mancanza di genialità, sia per mancanza di coraggio. È vero che noi teologi, anche cristiani, dobbiamo tornare alle radici, questo è vero. Senza le radici non possiamo fare un passo in avanti. Dalle radici prendiamo l'ispirazione, ma per andare avanti. Questo è differente dal tornare indietro. Tornare indietro non è cristiano. Anzi, credo che sia l'autore della Lettera agli Ebrei che dice: "Noi non siamo gente che torna indietro". Il cristiano non può tornare indietro. Tornare alle radici sì, per prendere l'ispirazione, per proseguire. Ma tornare indietro è tornare per avere una difesa, una sicurezza che ci eviti il rischio di andare avanti, il rischio cristiano di portare la fede, il rischio cristiano di fare il cammino con Gesù Cristo. E questo è un rischio. Oggi, questo tornare indietro si vede in tante figure ecclesiastiche - non ecclesiali, ecclesiastiche - che sorgono come i funghi, qui, lì, lì, e si presentano come proposte di vita cristiana. Nella teologia morale c'è anche un tornare indietro con proposte casistiche, e la casistica che io credevo sepolta sotto sette metri, risorge come una proposta - un po' travestita - del "fino a

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Amoris laetitia, 89.

<sup>15</sup> Ibid., 94.

qui si può, fino a qui non si può, di qui sì, di qui no". E ridurre la teologia morale alla casistica è il peccato di tornare indietro. La casistica è stata superata. La casistica è stata l'alimento mio e della mia generazione nello studio della teologia morale. Ma è propria del tomismo decadente. Il vero tomismo è quello dell'*Amoris laetitia*, quello che si svolge lì, spiegato bene nel Sinodo e accettato da tutti. È la dottrina di San Tommaso viva, che ci fa andare avanti rischiando, ma in obbedienza. E questo non è facile. Per favore, state attenti a questo tornare indietro che è una tentazione attuale, anche per voi teologi della teologia morale.

La gioia dell'amore, che trova nella famiglia una testimonianza esemplare, possa diventare il segno efficace della gioia di Dio che è misericordia e della gioia di chi riceve in dono questa misericordia! La gioia. Grazie, e per favore non dimenticatevi di pregare per me, che ne ho bisogno! Grazie.

## III

#### Audientia cum Rectoribus Studiorum Universitatum Latii.\*

Illustri Signore e Signori,

do il mio benvenuto a voi, Rettori dei tredici Atenei pubblici, statali e non statali, di Roma e del Lazio, raccolti nel Coordinamento Regionale delle Università del Lazio con i rappresentanti della Regione. Saluto il presidente, professor Stefano Ubertini, Rettore dell'Università della Tuscia, e lo ringrazio delle cortesi parole di presentazione.

Alle Università, in questo particolare momento storico, è affidato un compito di grande responsabilità. Gli anni della pandemia, il diffondersi in Europa della "terza guerra mondiale" che è incominciata a pezzi e adesso sembra che non sarà a pezzi, la questione ambientale globale, la crescita delle diseguaglianze, ci sfidano in modo inedito e accelerato. Una sfida che ha una forte implicazione culturale, intellettuale e morale. Questo scenario sta davanti alle giovani generazioni, rischiando di generare un clima di scoramento, di smarrimento, di perdita di fiducia, peggio ancora: di assuefazione. Dobbiamo dirci la verità: siamo in crisi. E la crisi non è una cosa brutta, non è una cosa cattiva: la crisi è buona, perché la crisi ci fa crescere, ci fa fare opzioni per crescere. Il pericolo è quando la crisi si trasforma in conflitto: il conflitto è chiuso e distrugge. Ma dobbiamo imparare a vivere in crisi, come adesso, e a portare avanti i giovani che sono nelle nostre università, insegnando loro a vivere in crisi e a superare le crisi. Questa è una delle cose più belle che si possano fare: come vivere la crisi e superare la crisi, perché non si trasformi in conflitto.

Ma i giovani non ci stanno, e ci richiamano alle nostre responsabilità. Allora è proprio questo il momento di un grande investimento educativo. Per questo si sta sviluppando il *Global Compact on Education*, ovvero un progetto di lavoro comune su scala globale, che coinvolge tanti interlocutori, dalle grandi religioni alle istituzioni internazionali, alle singole istituzioni educative. Firmando in questo spirito il documento sulla fratellanza umana

<sup>\*</sup> Die 16 Maii 2022.

ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019, abbiamo convenuto che «ci sta a cuore una formazione integrale che si riassume nel conoscere sé stessi, il proprio fratello, il creato e il Trascendente».

È questo, in concreto, l'orizzonte della pace: una formazione universitaria umana e universale, sul concreto. A volte, alcune università – penso ad alcune che ho conosciuto – portano avanti l'eredità universitaria dell'illuminismo, che è riempire di idee la testa, fare dei "macrocefali", e questo non aiuta. Si deve educare col linguaggio della testa, del cuore e delle mani, e così si cresce nella società. Questo, in concreto, è l'orizzonte della pace che oggi giustamente reclamiamo e per cui preghiamo intensamente, e dunque dello sviluppo vero e integrale, che non si può costruire se non con il senso critico, la libertà, il sano confronto e il dialogo. E queste quattro cose non si possono fare senza libertà. Siamo qui alla base dell'idea stessa di Università e del ruolo che questa istituzione non può non avere, oltre le barriere e i confini.

In effetti, c'è molto da fare, per assicurare lo sviluppo tecnologico e scientifico, certamente, ma anche per garantirne la sostenibilità umana. I grandi cambiamenti chiedono di ripensare i nostri modelli economici, culturali e sociali, per recuperare il valore centrale della persona umana. E «il termine stesso "università" designa una comunità, ma anche un'idea di convergenza di saperi, in una ricerca che fornisca verità e senso al dialogo tra tutti gli uomini e le donne del mondo».

È dunque veramente importante il servizio che l'università può dare; che potete dare voi e gli Atenei che rappresentate, ciascuno con le proprie caratteristiche, per ripensare e adeguare i nostri modelli di sviluppo, facendo convergere le migliori energie intellettuali e morali. Gli studenti non si accontentano della mediocrità – la sfruttano, ma non si accontentano –; non si accontentano di una mera riproposizione di dati, nemmeno di una formazione professionale senza orizzonte. Lo dimostra, ad esempio, la grande mobilitazione di tanti giovani dottorandi e ricercatori sull'economia, coordinati da docenti di vostre Università, proprio con l'obiettivo di costruire risposte nuove ed efficaci, superando vecchie incrostazioni legate a una sterile cultura della competizione di potere.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Discorso all'Università Roma Tre, 17 febbraio 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Discorso a docenti e studenti della Libera Università Maria Santissima Assunta, 14 novembre 2019.

Non vi manchi mai lo sforzo di ascoltare, le studentesse e gli studenti, i colleghi e le colleghe – quest'atmosfera di dialogo, non manchi questo –; ascoltare la realtà sociale e istituzionale, quella vicina e quella globale, perché l'università non ha frontiere: il sapere, la ricerca, il dialogo, il confronto non possono che superare ogni barriera ed essere "a tutto campo". Per favore, non vi manchi pure il coraggio dell'immaginazione e dell'investimento, per uno sviluppo umano della ricerca, per formare giovani capaci di portare qualcosa di nuovo nel mondo del lavoro e nella società; formarli anche al rispetto: rispetto di sé stessi, rispetto del prossimo, rispetto del creato e rispetto nei confronti del Creatore.

E nel promuovere l'eccellenza degli studi e della ricerca, vi esorto a vigilare perché tutti coloro che lo meritano e non ne hanno i mezzi possano esercitare in pieno il loro diritto allo studio e alla formazione. E così pure a portare avanti il lodevole impegno di accogliere studenti, ricercatori e docenti vittime di persecuzioni, guerre, discriminazioni in diversi Paesi del mondo. Possiate stimolare in molti le forme di "apprendimento-servizio" alla comunità, affinché, misurandosi con le povertà e le periferie esistenziali e sociali, diano ulteriore senso e valore alla loro formazione universitaria, mai disgiunta dalla vita, mai disgiunta dalla persone, mai disgiunta dalla società.

Ritorniamo così all'intenzionalità propria dell'istituzione universitaria, nell'impegno convergente della didattica, della ricerca, del dialogo e del confronto con la società. Auspico che le vostre siano comunità vive, comunità trasparenti, attive, accoglienti, responsabili, in un clima fruttuoso di cooperazione, di scambio e di dialogo, valorizzando tutti e ciascuno. Che possiate leggere e affrontare questo cambiamento di epoca con riflessione e discernimento, senza pregiudizi ideologici, senza paure o fughe, o, peggio, conformismi. E su questo mi raccomando di stare attenti alle ideologie. Le ideologie distruggono perché ci fanno vedere una sola strada e chiudono il panorama universale. Le ideologie distruggono l'umanità di una persona, le tolgono il cuore, le tolgono la capacità poetica, la creatività. Oggi ce ne sono tante: bisogna stare attenti a non cadere in questi atteggiamenti ideologici che distruggono, fanno tanto male. Anche nella Chiesa ne abbiamo, tante ideologie, a volte, che non fanno bene.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Cost. Ap. Veritatis gaudium, Proemio.

Mancano pochi anni al Giubileo del 2025. Ricordiamo che proprio tre anni dopo la prima celebrazione giubilare del 1300 fu istituito lo *Studium Urbis*, quasi a mostrare in pratica e ribadire il rapporto nativo tra la Chiesa e l'istituzione universitaria, una delle più antiche e paradigmatiche espressioni della civiltà europea, di qui poi sviluppatasi nel mondo. Questo antico e consolidato rapporto, nella distinzione e nella cooperazione, siamo chiamati a sviluppare e traguardare nella costruzione responsabile e sostenibile dei percorsi di sviluppo.

Il motto del prossimo Giubileo del 2025, *Pellegrini di speranza*, può allora esprimere questo impegno convergente, la tensione verso traguardi condivisi di vita, di bene e di fraternità. È il mio augurio e il mio ringraziamento al Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio. Vi accompagno con la mia benedizione e la preghiera. E anche voi, non dimenticatevi di pregare per me. E se qualcuno di voi non prega perché non può, non sa o non se la sente, almeno mi mandi buone onde: ne ho bisogno! Grazie.

# IV

## Ad Legationem «Global Solidarity Fund».\*

## Discorso del Santo Padre «a braccio»

C'è questo discorso preparato: non è necessario che io lo dica un'altra volta. Lo portate voi in tasca, poi lo vedete.

Ringrazio per questo incontro, perché a me piace quando la gente è proprio sulle frontiere, nelle periferie. Semplicemente perché Gesù è andato alle periferie: Lui è andato lì a far vedere il Vangelo. Le periferie, siano del corpo, siano dell'anima; perché c'è gente che è un po' benestante ma ha l'anima distrutta, strappata: andare anche con loro; tanta gente che ha bisogno della *vicinanza*.

Perché la vicinanza è lo stile di Dio. Lui stesso lo dice: "Quale popolo ha la divinità così vicina come io sono con te?", nel Deuteronomio.¹ Per questo, quelle espressioni religiose – che siano di congregazioni religiose, che siano di cristiani che si staccano per conservare la fede – è una riedizione del farisaismo più antico. Perché loro vogliono avere l'anima pulita, ma con questo atteggiamento forse avranno l'anima pulita, ma hanno il cuore sporco di egoismo. Invece, andare alle periferie, andare a trovare la gente che non conta, gli scartati della società – perché stiamo vivendo la cultura dello scarto, e si scarta la gente – andare lì è proprio quello che Gesù ha fatto.

Poi, con i migranti: tu hai nominato i quattro passi: accogliere, accompagnare, promuovere e integrare. Con i migranti, fare questo cammino di integrazione nella società. Non è un'opera di beneficenza, con i migranti, lasciarli lì. No. È prenderli e integrarli, con l'educazione, con l'inserimento lavorativo, con tutte queste cose. A me viene in mente la tragedia di Zaventem – questo lo dico spesso – l'aeroporto belga: quella tragedia è stata compiuta da giovani belgi, ma figli di migranti, non integrati, ghettizzati. Perché un migrante non integrato è a metà cammino, è a metà cammino,

<sup>\*</sup> Die 25 Maii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cap. 4.

ed è pericoloso. È pericoloso per lui, poveretto, perché sarà sempre un mendicante. È anche pericoloso per tutti. Integrarsi, non avere i migranti come un sassolino nelle scarpe, che è molesto.

Ma per capire i migranti, dobbiamo vedere noi stessi: la maggioranza di noi siamo figli o nipoti di migranti. Tanti! Io sono figlio di migranti. Una volta, uno degli Stati Uniti mi diceva: "Ma no, noi non siamo migranti, siamo già radicati qui!" – "Non perdere la memoria: voi siete un popolo di migranti, di migranti irlandesi e di migranti italiani. Gli irlandesi vi hanno portato il whiskey e gli italiani vi hanno portato la mafia". Sempre guardare le radici. Poi, guardare l'Europa: l'Europa è stata fatta da migranti; e oggi per uno sviluppo serio, l'Europa ha bisogno dei migranti. C'è un inverno demografico, dove non ci sono i bambini, dove il futuro è ogni volta più stretto: che venga quella buona gente, ma bisogna integrarla! Integrarla. E per questo ringrazio tanto per quello che voi fate con loro. Non è un'elemosina, no, è la fratellanza.

Poi, il vostro titolo: cercare anche un nuovo tipo di economia. L'economia va convertita, si deve convertire adesso. Dobbiamo passare dall'economia liberale all'economia condivisa dalla gente, all'economia comunitaria. E su questo si lavora abbastanza con i giovani economisti, anche le donne. Per esempio, da voi, in America, c'è la Mazzucato che ha fatto proprio un passo avanti nel pensare l'economia, e altre donne bravissime. Non possiamo vivere con un pattern di economia che viene dai liberali e dall'illuminismo. Nemmeno possiamo vivere con un pattern di economia che viene dal comunismo. Serve... un'economia cristiana, diciamo così. Cercate le nuove espressioni dell'economia di questo tempo: ho menzionato la Mazzucato che è figlia di migranti negli Stati Uniti, ma ci sono altre. In Inghilterra c'è un'altra donna, e ci sono anche uomini che stanno pensando un'economia più radicata nel popolo.

Queste sono le cose che mi viene in mente di dirvi per uscire dalla formalità di questo discorso. Andate avanti, sporcatevi le mani. Rischiate. E guardate tante periferie: Sudest asiatico, parte dell'Africa, parte dell'America Latina. Tante periferie, tante, che feriscono il cuore. E grazie del vostro lavoro! E pregate per me, per favore. Ma pregate a favore, non contro! Grazie.

Adesso vi do la benedizione: God bless you all, the Father, the Son and the Holy Spirit.

# Discorso del Santo Padre consegnato

Caro fratello Cardinale Tomasi, cari amici!

Sono lieto di incontrarvi di nuovo e di vedere che il vostro cammino va avanti.

Il vostro nome, Global Solidarity Fund, è incentrato su una parola-chiave: solidarietà. È uno dei valori portanti della dottrina sociale della Chiesa. Ma per concretizzarsi va accompagnato con la vicinanza e la compassione verso l'altro, la persona emarginata, verso il volto del povero, del migrante.

La composizione del gruppo con cui oggi qui rappresentate il *Global Solidarity Fund* è significativa: appartenete ad ambiti molto differenti, ma lavorate insieme per dare vita a un'economia più inclusiva, per creare integrazione e lavoro per i migranti in uno spirito di ascolto e di incontro. Un percorso coraggioso!

Vi ringrazio per i doni che mi avete portato da parte dei migranti che partecipano ai vostri programmi in Colombia e in Etiopia. Benedico ciascuno di loro e benedico voi e il vostro lavoro. Andate avanti in questo impegno a sostegno dei migranti e delle persone più fragili, mettendo in comune i vostri talenti. E non dimenticatevi di pregare per me.

# V

# Ad Membra Pontificii Comitatus de Scientiis Historicis occasione Coetus Plenarii.\*

Cari Membri del Pontificio Comitato di Scienze Storiche!

Sono contento di darvi il benvenuto in occasione della vostra sessione Plenaria. Ringrazio il Presidente, padre Ardura, per le sue cortesi parole e saluto ciascuno di voi, grato per il vostro generoso servizio alla Santa Sede. È un contributo prezioso anche per il modo con cui lo svolgete: dialogando e collaborando con gli storici e con le istituzioni accademiche, che desiderano studiare non soltanto la storia della Chiesa, ma più largamente la storia dell'umanità nel suo rapporto con il cristianesimo lungo due millenni.

Cento anni fa, il 6 febbraio 1922, Pio XI, Papa bibliotecario e diplomatico, diede alla Chiesa e alla società civile un orientamento decisivo attraverso un segno certamente sorprendente all'epoca. Subito dopo l'elezione, Papa Ratti volle inaugurare il suo pontificato affacciandosi alla loggia esterna della Basilica Vaticana, anziché a quella interna, come avevano fatto i suoi tre predecessori. Dicono che si sono spesi quasi 40 minuti per aprire quella finestra, che il tempo aveva arrugginito perché non si usava mai. Con quel gesto Pio XII ci invitava ad affacciarci sul mondo e a metterci in ascolto e al servizio della società del nostro tempo.

L'adesione alla realtà saldamente documentata resta indispensabile allo storico, senza fughe idealistiche in un passato che si suppone consolatorio. Lo storico del cristianesimo dovrebbe essere attento a cogliere la ricchezza delle diverse realtà nelle quali, attraverso i secoli, il Vangelo si è incarnato e continua a incarnarsi, regalando capolavori che rivelano l'azione feconda dello Spirito Santo nella storia. La storia della Chiesa è luogo di incontro e di confronto in cui si sviluppa il dialogo tra Dio e l'umanità; e ad essa è predisposto chi sa unire il pensiero alla concretezza. Viene in mente il grande storico Cesare Baronio: sul fronte della cappa del camino lasciò questa scritta: Baronius coquus perpetuus. Studioso di mirabile dottrina

<sup>\*</sup> Die 28 Maii 2022.

nonché uomo di grande virtù, continuava a ritenersi il cuoco della comunità, l'incarico che in gioventù gli era stato dato da San Filippo Neri. Non di rado illustri personaggi, che si recavano da lui per riceverne consiglio, lo trovavano col grembiule di lavoro, impegnato a lavare le scodelle. Dunque, teoria e prassi – unite – conducono alla verità.

Il vostro Comitato, voluto dal Venerabile Pio XII per essere al servizio del Papa, della Santa Sede e delle Chiese locali, è certamente tenuto a promuovere lo studio della storia, indispensabile al laboratorio della pace, quale via di dialogo e di ricerca di soluzioni concrete e pacifiche per risolvere i dissidi, e per conoscere più a fondo le persone e le società. Mi auguro che gli storici contribuiscano con le loro ricerche, con le loro analisi delle dinamiche che segnano le vicende umane, all'avvio coraggioso di processi di confronto nel concreto della storia dei popoli e degli Stati.

L'attuale situazione in Europa orientale non vi consente, per il momento, di incontrare alcuni dei vostri interlocutori abituali nell'ambito dei convegni che, da decenni, vi vedono collaborare sia con l'Accademia Russa delle Scienze di Mosca, sia con gli storici del Patriarcato Ortodosso di Mosca. Ma sono sicuro che saprete cogliere le occasioni giuste per riprendere e intensificare questo lavoro comune, che sarà un contributo prezioso volto a favorire la pace.

Se la storia è spesso pervasa da eventi bellici, da conflitti, lo studio della storia mi fa pensare all'ingegneria dei ponti, che rende possibili rapporti fruttuosi tra le persone, tra credenti e non credenti, tra cristiani di differenti confessioni. La vostra esperienza è ricca di insegnamenti. Ne abbiamo bisogno, perché è portatrice della memoria storica necessaria per cogliere la posta in gioco nel fare storia della Chiesa e dell'umanità: quella di offrire un'apertura verso la riconciliazione dei fratelli, la guarigione delle ferite, la reintegrazione dei nemici di ieri nel concerto delle nazioni, come seppero fare, dopo la seconda guerra mondiale, i Padri fondatori dell'Europa unita.

Attualmente, il vostro Comitato consta di Membri provenienti da 14 Paesi e da tre continenti. Mi rallegro che questa diversità esprima una dinamica multiculturale, internazionale e pluridisciplinare. La vostra partecipazione,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr A. Capecelatro, Vita di S. Filippo Neri, Napoli 1879, vol. I, p. 416.

nel prossimo mese di agosto, al XXIII Congresso del Comitato Internazionale delle Scienze Storiche a Poznan, con una Tavola rotonda sulla tematica "La Santa Sede e le Rivoluzioni del XIX e XX secolo", sarà un'ulteriore opportunità per realizzare la missione che vi è affidata, come servizio alla ricerca della verità attraverso la metodologia propria delle scienze storiche.

Il vostro programma convegnistico ed editoriale, i vostri studi storici e storiografici, nonché, per la maggior parte di voi, l'insegnamento universitario, costituiscono il campo di attività in cui svolgete il vostro lavoro. Vi incoraggio a portarlo avanti, pur nell'ambito e con la metodologia che vi competono, sempre aperti all'orizzonte della storia della salvezza. Questo orizzonte è come l'atmosfera in cui le vicende umane, per così dire, "respirano", prendono luce, rivelando un senso più ampio: quello che viene da Cristo, «che è Signore della sua Chiesa e Signore della storia dell'uomo in forza del mistero della Redenzione».<sup>2</sup>

A voi e ai vostri cari imparto di cuore la mia Benedizione. E vi chiedo, per favore, di pregare per me. Grazie.

 $<sup>^{\</sup>rm 2}\,$  Giovanni Paolo II, Enc.  $Redemptor\ hominis,\ 4$  marzo 1979, 22.

# VI

Ad participes Congressus Internationalis «Lineae progressus Pacti Educativi Universalis» a Congregatione de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis) provecti.\*

Do il mio benvenuto agli illustri Rettori, Professori e partecipanti al Convegno internazionale "Linee di sviluppo del Patto Educativo Globale". Ringrazio il Cardinale Versaldi per le sue parole di presentazione. È un finale "a tutta orchestra", perché adesso i Dicasteri si accorperanno. Grazie, grazie per questo finale a tutta orchestra.

Mi rallegra che la proposta lanciata nel 2019 di un Patto Educativo Globale raccolga attenzioni da molte parti, e che anche le università stiano collaborando. Lo fanno attraverso approfondimenti su diverse tematiche, come la dignità della persona e i diritti umani, la fraternità e la cooperazione, la tecnologia e l'ecologia integrale, la pace e la cittadinanza, le culture e le religioni. Questo vostro Convegno si pone come momento di valutazione del lavoro svolto finora e di pianificazione dello sviluppo del Patto Educativo per i prossimi anni. Deve progredire e andare avanti, non rimanere chiuso.

Di recente ho incontrato i Rettori delle Università del Lazio. Con loro ho ricordato come in questo periodo dobbiamo imparare con i giovani studenti delle nostre università a vivere la crisi e a superarla insieme. Questo per me è importante. Imparare noi e aiutare affinché imparino gli altri a vivere le crisi, perché le crisi sono un'opportunità per crescere. Le crisi vanno gestite e dobbiamo evitare che le crisi si trasformino in conflitto. Le crisi ti spingono in su, ti fanno crescere; il conflitto ti chiude, è un'alternativa, un'alternativa senza soluzione. Educare alla crisi: questo è molto importante. In questo modo essa – la crisi – può diventare un *kairòs*, un momento opportuno che provoca a intraprendere nuove strade.

Un modello emblematico di come affrontare la crisi ci è offerto dalla figura mitologica di Enea, il quale, in mezzo alle fiamme della città incendiata,

<sup>\*</sup> Die 1 Iunii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Discorso ai Rettori delle Università del Lazio (16 maggio 2022).

carica sulle spalle il vecchio padre Anchise e prende per mano il giovane figlio Ascanio portandoli entrambi in salvo. È bello questo: "...et sublato patre montem petivi" [«cessi, et sublato montem genitore petivi»²]. Così si supera una crisi. Enea salva sé stesso non da solo, ma con il padre che rappresenta la sua storia e con il figlio che è il suo futuro. E così va avanti.

Questa figura può essere significativa per la missione degli educatori, che sono chiamati a custodire il passato – il padre sulle spalle – e ad accompagnare i giovani passi del futuro. Essa ci permette anche di richiamare alcuni principi fondamentali del patto educativo globale.

Anzitutto la centralità della persona. Partendo da Troia, Enea non porta con sé dei beni, delle cose – a parte gli idoli Penati – ma solo il padre e il figlio. Le radici e il futuro, le promesse. Questo ci ricorda che in ogni processo educativo bisogna sempre mettere al centro le persone e puntare all'essenziale, tutto il resto è secondario. Ma mai lasciare le radici e la speranza del futuro.

Un altro elemento fondamentale è quello di investire le energie migliori con creatività e responsabilità. L'anziano Anchise rappresenta la tradizione che bisogna rispettare e conservare. Mi viene in mente quello che Gustav Mahler diceva sulla tradizione: "La tradizione è la garanzia del futuro", non un pezzo di museo. Ascanio rappresenta il domani che bisogna garantire; Enea è colui che fa da "ponte", che assicura il passaggio e la relazione tra le generazioni. L'educazione, in effetti, è sempre radicata in un passato, ma non per fermarsi: è protesa «a una progettualità di lunga durata», dove l'antico e il nuovo si fondono nella composizione di un nuovo umanesimo. E contro questo, c'è la moda – in tutti i secoli, ma in questo secolo nella vita della Chiesa la vedo pericolosa – che invece di attingere dalle radici per andare avanti – quel senso delle tradizioni belle – si fa un "indietrismo", non "sotto e su", ma indietro. Questo indietrismo che ci fa setta, che ti chiude, che ti toglie gli orizzonti: si dicono custodi delle tradizioni, ma delle tradizioni morte. La vera tradizione cattolica, cristiana e umana

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eneide, II, 804.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Messaggio per il lancio del Patto Educativo Globale (12 settembre 2019).

è quella che quel teologo [San Vincenzo di Lerins] – secolo V –, descriveva come una crescita continua, cioè in tutta la storia la tradizione cresce, va avanti: "ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate". La vera tradizione è questa, che si porta avanti con i figli.

Non bisogna trascurare, inoltre, che è fondamentale educare al servizio. Anchise e Ascanio, oltre a rappresentare la tradizione e il futuro, sono anche simbolo delle fasce fragili della società che bisogna difendere, respingendo la tentazione di scartare, di emarginare. La cultura dello scarto vuole farci credere che quando una cosa non funziona più bene bisogna buttarla e cambiarla. Così si fa con i generi di consumo, e purtroppo questo è diventato mentalità e si finisce per farlo anche con le persone. Ad esempio, se un matrimonio non funziona più, lo si cambia; se un'amicizia non va più bene, si taglia via; se un vecchio non è più autonomo, lo si scarta... Invece, fragilità è sinonimo di preziosità: gli anziani e i giovani sono come vasi delicati da custodire con cura. Ambedue sono fragili.

Cari amici, questo nostro tempo, in cui il tecnicismo e il consumismo tendono a fare di noi dei fruitori e dei consumatori, la crisi può diventare momento propizio per evangelizzare nuovamente il senso dell'uomo, della vita, del mondo; per recuperare la centralità della persona come la creatura che in Cristo è immagine e somiglianza del Creatore. Questa è la verità grande di cui siamo portatori e che abbiamo il dovere di testimoniare e trasmettere anche nelle nostre istituzioni educative. «Non possiamo tacere alle nuove generazioni le verità che danno senso alla vita». È parte della verità. Tacere le verità su Dio per rispetto di chi non crede, sarebbe, nel campo educativo, come bruciare i libri per rispetto di chi non pensa, cancellare le opere d'arte per rispetto di chi non vede, o la musica per rispetto di chi non sente. Grazie.

Vi ringrazio per il vostro lavoro al servizio dell'educazione, che è anche il contributo specifico che offrite al processo sinodale della Chiesa. Andate avanti in questa linea del passato verso il futuro, di crescita continua. Bam-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Discorso nell'incontro sul Patto Educativo Globale "Religioni ed Educazione" (5 ottobre 2021).

bini e vecchi, avanti tutti. E state attenti all' "indietrismo", che è la moda di oggi, che ci fa credere che tornando indietro si conserva l'umanesimo. Vi incoraggio ad andare avanti e vi accompagno con la mia benedizione. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.

## NUNTII

T

## Pro II Die Mundiali Avorum et Senum (24 Iulii 2022).

«Nella vecchiaia daranno ancora frutti» (Sal 92,15)

Carissima, carissimo!

Il versetto del salmo 92 «nella vecchiaia daranno ancora frutti» (v. 15) è una buona notizia, un vero e proprio "vangelo", che in occasione della seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani possiamo annunciare al mondo. Esso va controcorrente rispetto a ciò che il mondo pensa di questa età della vita; e anche rispetto all'atteggiamento rassegnato di alcuni di noi anziani, che vanno avanti con poca speranza e senza più attendere nulla dal futuro.

A molti la vecchiaia fa paura. La considerano una sorta di malattia con la quale è meglio evitare ogni tipo di contatto: i vecchi non ci riguardano – pensano – ed è opportuno che stiano il più lontano possibile, magari insieme tra loro, in strutture che se ne prendano cura e ci preservino dal farci carico dei loro affanni. È la "cultura dello scarto": quella mentalità che, mentre fa sentire diversi dai più deboli ed estranei alla loro fragilità, autorizza a immaginare cammini separati tra "noi" e "loro". Ma, in realtà, una lunga vita – così insegna la Scrittura – è una benedizione, e i vecchi non sono reietti dai quali prendere le distanze, bensì segni viventi della benevolenza di Dio che elargisce la vita in abbondanza. Benedetta la casa che custodisce un anziano! Benedetta la famiglia che onora i suoi nonni!

La vecchiaia, in effetti, è una stagione non facile da comprendere, anche per noi che già la viviamo. Nonostante giunga dopo un lungo cammino, nessuno ci ha preparato ad affrontarla, sembra quasi coglierci di sorpresa. Le società più sviluppate spendono molto per questa età della vita, ma non aiutano a interpretarla: offrono piani di assistenza, ma non progetti

di esistenza.¹ Perciò è difficile guardare al futuro e cogliere un orizzonte verso il quale tendere. Da una parte siamo tentati di esorcizzare la vecchiaia nascondendo le rughe e facendo finta di essere sempre giovani, dall'altra sembra che non si possa far altro che vivere in maniera disillusa, rassegnati a non avere più "frutti da portare".

La fine dell'attività lavorativa e i figli ormai autonomi fanno venir meno i motivi per i quali abbiamo speso molte delle nostre energie. La consapevolezza che le forze declinano o l'insorgere di una malattia possono mettere in crisi le nostre certezze. Il mondo – con i suoi tempi veloci, rispetto ai quali fatichiamo a tenere il passo – sembra non lasciarci alternative e ci porta a interiorizzare l'idea dello scarto. Così sale al cielo la preghiera del salmo: «Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, / non abbandonarmi quando declinano le mie forze» (71, 9).

Ma lo stesso salmo – che rintraccia la presenza del Signore nelle diverse stagioni dell'esistenza – ci invita a continuare a sperare: venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, Egli ci darà ancora vita e non lascerà che siamo sopraffatti dal male. Confidando in Lui, troveremo la forza per moltiplicare la lode (cfr vv. 14-20) e scopriremo che diventare vecchi non è solo il deterioramento naturale del corpo o lo scorrere ineluttabile del tempo, ma è il dono di una lunga vita. Invecchiare non è una condanna, ma una benedizione!

Dobbiamo, per questo, vigilare su noi stessi e imparare a condurre una vecchiaia attiva anche dal punto di vista spirituale, coltivando la nostra vita interiore attraverso la lettura assidua della Parola di Dio, la preghiera quotidiana, la consuetudine con i Sacramenti e la partecipazione alla Liturgia. E, insieme alla relazione con Dio, le relazioni con gli altri: anzitutto la famiglia, i figli, i nipoti, ai quali offrire il nostro affetto pieno di premure; come pure le persone povere e sofferenti, alle quali farsi prossimi con l'aiuto concreto e con la preghiera. Tutto questo ci aiuterà a non sentirei meri spettatori nel teatro del mondo, a non limitarci a "balconear", a stare alla finestra. Affinando invece i nostri sensi a riconoscere la presenza del

¹ Catechesi sulla Vecchiaia - 1. La grazia del tempo e l'alleanza delle età della vita (23 febbraio 2022).

Signore,<sup>2</sup> saremo come "olivi verdeggianti nella casa di Dio" (cfr *Sal* 52, 10), potremo essere benedizione per chi vive accanto a noi.

La vecchiaia non è un tempo inutile in cui farci da parte tirando i remi in barca, ma una stagione in cui portare ancora frutti: c'è una missione nuova che ci attende e ci invita a rivolgere lo sguardo al futuro. «La speciale sensibilità di noi vecchi, dell'età anziana per le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci rendono umani, dovrebbe ridiventare una vocazione di tanti. E sarà una scelta d'amore degli anziani verso le nuove generazioni». È il nostro contributo alla rivoluzione della tenerezza, una rivoluzione spirituale e disarmata di cui invito voi, cari nonni e anziani, a diventare protagonisti.

Il mondo vive un tempo di dura prova, segnato prima dalla tempesta inaspettata e furiosa della pandemia, poi da una guerra che ferisce la pace e lo sviluppo su scala mondiale. Non è casuale che la guerra sia tornata in Europa nel momento in cui la generazione che l'ha vissuta nel secolo scorso sta scomparendo. E queste grandi crisi rischiano di renderci insensibili al fatto che ci sono altre "epidemie" e altre forme diffuse di violenza che minacciano la famiglia umana e la nostra casa comune.

Di fronte a tutto ciò, abbiamo bisogno di un cambiamento profondo, di una conversione, che smilitarizzi i cuori, permettendo a ciascuno di riconoscere nell'altro un fratello. E noi, nonni e anziani, abbiamo una grande responsabilità: insegnare alle donne e gli uomini del nostro tempo a vedere gli altri con lo stesso sguardo comprensivo e tenero che rivolgiamo ai nostri nipoti. Abbiamo affinato la nostra umanità nel prenderci cura del prossimo e oggi possiamo essere maestri di un modo di vivere pacifico e attento ai più deboli. La nostra, forse, potrà essere scambiata per debolezza o remissività, ma saranno i miti, non gli aggressivi e i prevaricatori, a ereditare la terra (cfr Mt 5, 5).

Uno dei frutti che siamo chiamati a portare è quello di custodire il mondo. «Siamo passati tutti dalle ginocchia dei nonni, che ci hanno tenuti

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Catechesi sulla Vecchiaia - 5. La fedeltà alla visita di Dio per la generazione che viene (30 marzo 2022).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Catechesi sulla Vecchiaia - 3. L'anzianità, risorsa per la giovinezza spensierata (16 marzo 2022).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Catechesi su San Giuseppe - 8. San Giuseppe padre nella tenerezza (19 gennaio 2022).

in braccio»;<sup>5</sup> ma oggi è il tempo di tenere sulle nostre ginocchia – con l'aiuto concreto o anche solo con la preghiera –, insieme ai nostri, quei tanti nipoti impauriti che non abbiamo ancora conosciuto e che magari fuggono dalla guerra o soffrono per essa. Custodiamo nel nostro cuore – come faceva San Giuseppe, padre tenero e premuroso – i piccoli dell'Ucraina, dell'Afghanistan, del Sud Sudan...

Molti di noi hanno maturato una saggia e umile consapevolezza, di cui il mondo ha tanto bisogno: non ci si salva da soli, la felicità è un pane che si mangia insieme. Testimoniamolo a coloro che si illudono di trovare realizzazione personale e successo nella contrapposizione. Tutti, anche i più deboli, possono farlo: il nostro stesso lasciarci accudire – spesso da persone che provengono da altri Paesi – è un modo per dire che vivere insieme non solo è possibile, ma necessario.

Care nonne e cari nonni, care anziane e cari anziani, in questo nostro mondo siamo chiamati ad essere artefici della rivoluzione della tenerezza! Facciamolo, imparando a utilizzare sempre di più e sempre meglio lo strumento più prezioso che abbiamo, e che è il più appropriato alla nostra età: quello della preghiera. «Diventiamo anche noi un po' poeti della preghiera: prendiamo gusto a cercare parole nostre, riappropriamoci di quelle che ci insegna la Parola di Dio». La nostra invocazione fiduciosa può fare molto: può accompagnare il grido di dolore di chi soffre e può contribuire a cambiare i cuori. Possiamo essere «la "corale" permanente di un grande santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo della vita».

Ecco allora che la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un'occasione per dire ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole far festa insieme a coloro che il Signore – come dice la Bibbia – ha "saziato di giorni". Celebriamola insieme! Vi invito ad annunciare questa Giornata nelle vostre parrocchie e comunità; ad andare a trovare gli anziani più soli, a casa o nelle residenze dove sono ospiti. Facciamo in modo che nessuno viva questo giorno nella solitudine. Avere qualcuno da attendere può cam-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Omelia nella Messa per la I Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani (25 luglio 2021).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Catechesi sulla famiglia - 7. I nonni (11 marzo 2015).

<sup>7</sup> Ibid.

biare l'orientamento delle giornate di chi non si aspetta più nulla di buono dall'avvenire; e da un primo incontro può nascere una nuova amicizia. La visita agli anziani soli è un'opera di misericordia del nostro tempo!

Chiediamo alla Madonna, Madre della Tenerezza, di fare di tutti noi degli artefici della *rivoluzione della tenerezza*, per liberare insieme il mondo dall'ombra della solitudine e dal demone della guerra.

A tutti voi e ai vostri cari giunga la mia Benedizione, con l'assicurazione della mia affettuosa vicinanza. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me!

Roma, San Giovanni in Laterano, 3 maggio, festa dei santi Apostoli Filippo e Giacomo

#### **FRANCESCO**

II

Nuntius paschalis ad Moderatores politicos Sudaniae Australis ex subsignatione coniuncta Papae Francisci, Suae Gratiae Iustini Welby, Archiepiscopi Cantuariensis et Moderatoris Ecclesiae Scotiae Iacobi Wallace.\*

Easter 2022

Their Excellencies
The Political Leaders of South Sudan

Your Excellencies.

In this Easter season, we write to share with you our joy as we celebrate the resurrection of Jesus Christ, who shows us that a new way is possible: a way of forgiveness and freedom, which enables us humbly to see God in each other, even in our enemies. This path leads to new life, both for us as individuals and for those we lead.

It is our prayer that you will embrace afresh this way, in order to discern new avenues amid the challenges and struggles at this time. We pray too that your people will experience the hope of Easter through your leadership.

In anticipation of our Pilgrimage of Peace this coming summer, we look forward to visiting your great country.

FRANCISCUS JUSTIN WELBY JIM WALLACE

<sup>\*</sup> Textus Nuntii paschalis publici iuris factus est die VII mensis Maii, anno MMXXII.

# III

## Pro CVIII Die Mundiali Migrantis et Profugi (25 Septembris 2022).

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati

«Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura» (Eb 13,14).

Cari fratelli e sorelle!

Il senso ultimo del nostro "viaggio" in questo mondo è la ricerca della vera patria, il Regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo, che troverà la sua piena realizzazione quando Lui tornerà nella gloria. Il suo Regno non è ancora compiuto, ma è già presente in coloro che hanno accolto la salvezza. «Il Regno di Dio è in noi. Benché sia ancora escatologico, sia il futuro del mondo, dell'umanità, allo stesso tempo si trova in noi».

La città futura è una «città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso» (Eb 11, 10). Il suo progetto prevede un'intensa opera di costruzione nella quale tutti dobbiamo sentirci coinvolti in prima persona. Si tratta di un meticoloso lavoro di conversione personale e di trasformazione della realtà, per corrispondere sempre di più al piano divino. I drammi della storia ci ricordano quanto sia ancora lontano il raggiungimento della nostra meta, la Nuova Gerusalemme, «dimora di Dio con gli uomini» (Ap 21, 3). Ma non per questo dobbiamo perderci d'animo. Alla luce di quanto abbiamo appreso nelle tribolazioni degli ultimi tempi, siamo chiamati a rinnovare il nostro impegno per l'edificazione di un futuro più rispondente al progetto di Dio, di un mondo dove tutti possano vivere in pace e dignità.

«Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia» (2 Pt 3, 13). La giustizia è uno degli elementi costitutivi del Regno di Dio. Nella ricerca quotidiana della sua volontà, essa va edificata con pazienza, sacrificio e determinazione, affinché tutti coloro che ne hanno fame e sete siano saziati (cfr Mt 5, 6). La giustizia del Regno va compresa come la realizzazione dell'ordine divino, del suo armonioso

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Giovanni Paolo II, Discorso nella visita alla Parrocchia romana dei SS. Francesco d'Assisi e Caterina da Siena Patroni d'Italia. 26 novembre 1989.

disegno, dove, in Cristo morto e risorto, tutto il creato torna ad essere "cosa buona" e l'umanità "cosa molto buona" (cfr *Gen* 1, 1-31). Ma perché regni questa meravigliosa armonia, bisogna accogliere la salvezza di Cristo, il suo Vangelo d'amore, perché siano eliminate le disuguaglianze e le discriminazioni del mondo presente.

Nessuno dev'essere escluso. Il suo progetto è essenzialmente inclusivo e mette al centro gli abitanti delle periferie esistenziali. Tra questi ci sono molti migranti e rifugiati, sfollati e vittime della tratta. La costruzione del Regno di Dio è con loro, perché senza di loro non sarebbe il Regno che Dio vuole. L'inclusione delle persone più vulnerabili è condizione necessaria per ottenervi piena cittadinanza. Dice infatti il Signore: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 25, 34-36).

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa anche riconoscere e valorizzare quanto ciascuno di loro può apportare al processo di costruzione. Mi piace cogliere questo approccio al fenomeno migratorio in una visione profetica di Isaia, nella quale gli stranieri non figurano come invasori e distruttori, ma come lavoratori volenterosi che ricostruiscono le mura della nuova Gerusalemme, la Gerusalemme aperta a tutte le genti (cfr Is 60, 10-11).

Nella medesima profezia l'arrivo degli stranieri è presentato come fonte di arricchimento: «Le ricchezze del mare si riverseranno su di te, verranno a te i beni dei popoli» (60, 5). In effetti, la storia ci insegna che il contributo dei migranti e dei rifugiati è stato fondamentale per la crescita sociale ed economica delle nostre società. E lo è anche oggi. Il loro lavoro, la loro capacità di sacrificio, la loro giovinezza e il loro entusiasmo arricchiscono le comunità che li accolgono Ma questo contributo potrebbe essere assai più grande se valorizzato e sostenuto attraverso programmi mirati. Si tratta di un potenziale enorme, pronto ad esprimersi, se solo gliene viene offerta la possibilità.

Gli abitanti della nuova Gerusalemme – profetizza ancora Isaia – mantengono sempre spalancate le porte della città, perché possano entrare i forestieri con i loro doni: «Le tue porte saranno sempre aperte, non si

chiuderanno né di giorno né di notte, per lasciar introdurre da te le ricchezze dei popoli» (60, 11). La presenza di migranti e rifugiati rappresenta una grande sfida ma anche un'opportunità di crescita culturale e spirituale per tutti. Grazie a loro abbiamo la possibilità di conoscere meglio il mondo e la bellezza della sua diversità. Possiamo maturare in umanità e costruire insieme un "noi" più grande. Nella disponibilità reciproca si generano spazi di fecondo confronto tra visioni e tradizioni diverse, che aprono la mente a prospettive nuove. Scopriamo anche la ricchezza contenuta in religioni e spiritualità a noi sconosciute, e questo ci stimola ad approfondire le nostre proprie convinzioni.

Nella Gerusalemme delle genti il tempio del Signore è reso più bello dalle offerte che giungono da terre straniere: «Tutti i greggi di Kedàr si raduneranno da te, i montoni dei Nabatei saranno a tuo servizio, saliranno come offerta gradita sul mio altare; renderò splendido il tempio della mia gloria.» (60, 7). In questa prospettiva, l'arrivo di migranti e rifugiati cattolici offre energia nuova alla vita ecclesiale delle comunità che li accolgono. Essi sono spesso portatori di dinamiche rivitalizzanti e animatori di celebrazioni vibranti. La condivisione di espressioni di fede e devozioni diverse rappresenta un'occasione privilegiata per vivere più pienamente la cattolicità del Popolo di Dio.

Cari fratelli e sorelle, e specialmente voi, giovani! Se vogliamo cooperare con il nostro Padre celeste nel costruire il futuro, facciamolo insieme con i nostri fratelli e le nostre sorelle migranti e rifugiati. Costruiamolo oggi! Perché il futuro comincia oggi e comincia da ciascuno di noi. Non possiamo lasciare alle prossime generazioni la responsabilità di decisioni che è necessario prendere adesso, perché il progetto di Dio sul mondo possa realizzarsi e venga il suo Regno di giustizia, di fraternità e di pace.

## Preghiera

Signore, rendici portatori di speranza, perché dove c'è oscurità regni la tua luce, e dove c'è rassegnazione rinasca la fiducia nel futuro. Signore, rendici strumenti della tua giustizia, perché dove c'è esclusione fiorisca la fraternità, e dove c'è ingordigia prosperi la condivisione. Signore, rendici costruttori del tuo Regno Insieme con i migranti e i rifugiati e con tutti gli abitanti delle periferie. Signore, fa' che impariamo com'è bello vivere tutti da fratelli e sorelle. Amen.

Roma, San Giovanni in Laterano, 9 maggio 2022

# **FRANCESCO**

#### IV

# Ad Patriarcham Tawadros II pro IX Die amicitiae inter Coptos et Catholicos.

To His Holiness Tawadros II

Pope of Alexandria

Patriarch of the See of Saint Mark

Your Holiness, beloved brother in Christ,

The ninth Day of Friendship Between Copts and Catholics offers me once again the auspicious opportunity to express heartfelt gratitude for the spiritual bonds uniting the See of Peter and the See of Mark, and to assure you of my unfailing friendship in Christ.

Attentive to Christ's words – "You are my friends if you do what I command you"  $(Jn\ 15:14)$  – may we continue our pilgrimage of Christian fraternity, especially in preparation for next year's celebration of the tenth anniversary of our memorable meeting in Rome and of the fiftieth anniversary of the historic encounter between Pope Paul VI and Pope Shenouda III.

Friendship is the surest way to achieve unity between Christians, for therein we see the face of Christ himself, who calls us no longer servants but friends (cfr Jn 15:15) and who prays that "they may all be one" (Jn 17:21). May the intercession of Saint Athanasius, whose life and teaching inspires both our Churches, guide us on the journey towards full visible communion.

Dear brother in Christ, as we approach the feast of Pentecost, I pray that the Holy Spirit will unite us ever more and bestow his gifts of consolation upon our suffering human family, especially in these days of pandemic and war.

With the assurance of my continued spiritual closeness, I offer prayerful good wishes for your wellbeing and serenity, and I cordially exchange with Your Holiness a fraternal embrace of peace in the Risen Lord.

Rome, from Saint John of Lateran, 10 May 2022

#### **FRANCIS**

## V

Ad Pontificalia Opera Missionalia (POM) occasione initii laborum Coetus Generalis (Lugduni, 16-23 Maii 2022).

Cari fratelli e sorelle!

In questo anno speciale vi siete riuniti a Lione, città dove hanno avuto origine le Pontificie Opere Missionarie e dove si celebrerà la beatificazione di Pauline Jaricot, la fondatrice dell'Opera della Propagazione della Fede. Di essa ricorre il bicentenario, oltre che il centenario dall'elevazione, insieme all'Opera della Santa Infanzia e all'Opera di San Pietro Apostolo, al rango di "Pontificia". A queste si aggiunse più tardi, sempre riconosciuta da Pio XII, la Pontificia Unione Missionaria, che celebra i 150 anni della nascita del fondatore, il Beato Paolo Manna.

Questi anniversari si inseriscono nella celebrazione dei 400 anni della Congregazione De Propaganda Fide, alla quale le Opere Missionarie sono strettamente legate e con la quale collaborano nel sostenere le Chiese nei territori affidati al Dicastero. Esso fu istituito per sostenere e coordinare la diffusione del Vangelo in terre fino ad allora sconosciute. Ma la spinta evangelizzatrice non è mai venuta meno nella Chiesa e rimane sempre il suo dinamismo fondamentale. Perciò ho voluto che anche nella rinnovata Curia romana il Dicastero dell'Evangelizzazione assuma un ruolo speciale al fine di favorire la conversione missionaria della Chiesa (Praedicate Evangelium, 2-3), che non è proselitismo, ma testimonianza: uscita da sé per annunciare con la vita l'amore gratuito e salvifico di Dio per noi, chiamati tutti a essere fratelli e sorelle.

Vi siete dunque dati appuntamento a Lione perché lì, 200 anni fa, una giovane di 23 anni, Pauline Marie Jaricot, ebbe il coraggio di fondare un'Opera per sostenere l'attività missionaria della Chiesa; qualche anno più tardi diede inizio al "Rosario Vivente", un organismo dedito alla preghiera e alla condivisione delle offerte. Di famiglia benestante, ella morì in povertà: con la sua beatificazione la Chiesa attesta che ha saputo accumulare tesori in Cielo (cfr Mt 6, 19), tesori che nascono dal coraggio del dono e

rivelano il segreto della vita: solo donandola si possiede, solo perdendola si ritrova (efrMc 8, 35).

Pauline Jaricot amava dire che la Chiesa è di sua natura missionaria (cfr Ad gentes, 2) e che quindi ogni battezzato ha una missione; anzi, è una missione. Aiutare a vivere questa consapevolezza è il primo servizio delle Pontificie Opere Missionarie, un servizio che esse compiono con il Papa e a nome del Papa. Questo legame delle POM con il ministero petrino, stabilito cent'anni fa, si traduce in servizio concreto ai Vescovi, alle Chiese particolari, a tutto il Popolo di Dio. Al contempo è vostro compito, secondo il Concilio (cfr Ad gentes, 38), aiutare i Vescovi ad aprire ogni Chiesa particolare agli orizzonti della Chiesa universale.

I giubilei che celebrate e la beatificazione di Pauline Jaricot mi offrono l'occasione di riproporvi tre aspetti che, grazie all'azione dello Spirito Santo, tanto hanno contribuito alla diffusione del Vangelo nella storia delle POM.

Prima di tutto la conversione missionaria: la bontà della missione dipende dal cammino di uscita da sé, dal desiderio di non centrare la vita su sé stessi, ma su Gesù, su Gesù venuto per servire e non per essere servito (cfr Mc 10, 45). In questo senso Pauline Jaricot vedeva la sua esistenza come una risposta alla misericordia compassionevole e tenera di Dio: fin dalla giovinezza cercava l'identificazione con il suo Signore, anche mediante le sofferenze che attraversava, allo scopo di accendere la fiamma del suo amore in ogni uomo. Sta qui la sorgente della missione, nell'ardore di una fede che non si accontenta e che, attraverso la conversione, si fa di giorno in giorno imitazione, per incanalare la misericordia di Dio sulle strade del mondo.

Ma ciò è possibile – secondo aspetto – solo attraverso la preghiera, che è la prima forma di missione (cfr Messaggio alle Pontificie Opere Missionarie, 20 maggio 2020). Non a caso Pauline affiancò l'Opera della Propagazione della Fede al Rosario Vivente, quasi a ribadire che la missione comincia con la preghiera e non può realizzarsi senza di essa (cfr At 13, 1-3). Sì, perché è lo Spirito del Signore che precede e permette ogni nostra opera buona: il primato è sempre della sua grazia. Altrimenti, la missione diventerebbe un correre invano.

Infine, la concretezza della carità: insieme alla rete di preghiera Pauline diede vita a una raccolta di offerte su vasta scala e in una forma creativa,

accompagnandola con l'informazione sulla vita e le attività dei missionari. Gli oboli di tanta gente semplice furono provvidenziali per la storia delle missioni.

Cari fratelli e sorelle che componete l'Assemblea Generale delle POM, vi auguro di camminare nel solco tracciato da questa grande donna missionaria, lasciandovi ispirare dalla sua fede concreta, dal suo coraggio audace, dalla sua creatività generosa. Per intercessione della Vergine Maria, Stella dell'evangelizzazione, invoco su ciascuno di voi la benedizione del Signore e vi chiedo, per favore, di pregare per me.

Roma, San Giovanni in Laterano, 12 maggio 2022

## FRANCESCO

# VI

Pro CII Die fidelium catholicorum germanicorum (*Deutsche Katholikentag*) cuius argumentum: «Vitam communicare» (Stutgardiae, 25-29 Maii 2022).

Liebe Brüder und Schwestern,

von Herzen grüße ich Euch alle, die Ihr anlässlich des 102. Katholikentags in Stuttgart zusammengekommen seid, um Gott die Ehre zu geben und die Freude des Evangeliums gemeinsam zu bezeugen.

"Leben teilen." So lautet das Leitwort dieser Tage. Gott ist der Schöpfer und Urheber allen Lebens. Er hat dem Menschen seinen Lebensatem eingehaucht. Vielfach und auf vielerlei Weise teilt er sein göttliches Leben mit den Menschen und in seinem Sohn Jesus Christus erreicht dieses "Leben teilen" Gottes seinen unüberbietbaren Höhepunkt: Er teilt unser irdisches Leben, um uns an seinem göttlichen Leben teilhaben zu lassen.

Er steigt dabei bis in die tiefsten Tiefen unseres Menschseins hinab. Den Armen und Leidenden gilt seine besondere Liebe, ja, er identifiziert sich mit ihnen (vgl. *Mt* 25). So sind wir in diesen Tagen mit unseren Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und wir beten für alle Menschen, deren Leben bedroht und beeinträchtigt ist, für alle, die sich nach jener Fülle des Lebens sehnen, die nur der Herr geben kann. Beten wir um seinen Frieden!

Jesus teilt uns Menschen nicht nur etwas mit, er schenkt uns alles: sich selbst. Er gibt sein Leben für uns. »Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung« (Joh 13, 1). Entsprechend ergeht auch an uns sein Auftrag, nicht nur für uns selber zu leben, sondern unser Leben einzusetzen für Gott und unsere Mitmenschen. Solche Hingabe des eigenen Lebens kann vielfältige Formen annehmen. Ich denke etwa an Mütter oder Väter, die ganz für ihre Kinder da sind, an die vielen Menschen, die im kirchlichen Dienst oder in sozialen und karitativen Berufen das eigene Leben hintanstellen, um anderen zu dienen und beizustehen. Gerade auch in den Krisen unserer Zeit dürfen wir Gott sei Dank erleben, wie groß die Bereitschaft vieler ist, für andere auch Opfer zu bringen. Keiner kann sich selber retten. Wir sitzen alle in demselben Boot. Es ist deshalb unabdingbar, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir alle Kinder des einen Vaters sind, Brüder und Schwestern; dass wir alle

das eine Haus bewohnen, das uns gemeinsam anvertraut ist; dass eins vom anderen lebt und wir gar nicht umhinkönnen, unser Leben miteinander zu teilen. Nur gemeinsam kommen wir voran. Wenn jeder das gibt, was er zu geben hat, wird das Leben aller reicher werden und schön! Was Gott uns schenkt, schenkt er uns immer auch, um es mit anderen zu teilen und es für sie fruchtbar zu machen.

Der heilige Martin, der Patron der Diözese Rottenburg-Stuttgart, ist uns in dieser Hinsicht ein leuchtendes Vorbild. Indem er seinen Mantel teilte, schenkte er dem frierenden Bettler nicht nur lebensrettende Wärme, sondern auch menschliche Anerkennung und Wertschätzung. Alle, die den Namen Jesu Christi tragen, sind gerufen, dem Beispiel des Heiligen zu folgen und jene an unseren Mitteln und Möglichkeiten teilhaben zu lassen, die der Hilfe bedürfen. Gehen wir wachsam durch das Leben und wir werden rasch erkennen, wo wir gebraucht werden.

Schließlich möchte ich noch einen weiteren Aspekt des Miteinander-Teilens ins Bewusstsein rufen: Es ist nämlich nicht nur so, dass jeder – auch der Ärmste – etwas hat, was er anderen weiterschenken kann. Es gilt auch umgekehrt, dass ein jeder – auch der Reichste – einen Mangel an etwas hat und deshalb der Gaben seiner Mitmenschen bedarf. Etwas von anderen anzunehmen ist manchmal schwieriger, als etwas zu geben, weil es ein Eingeständnis der eigenen Unvollkommenheit beinhaltet. Petrus musste mit einiger Mühe bei der Fußwaschung lernen, den Dienst seines Meisters anzunehmen. Bitten auch wir um die Demut, etwas von anderen annehmen zu können.

Die selige Jungfrau Maria ist ein Beispiel für diese demütige Haltung Gott gegenüber, die alles von ihm erhofft und Voraussetzung dafür ist, dass er uns mit seinen Gaben beschenken kann. Sie erbittet und erwartet inmitten der Apostel den Heiligen Geist und sie bittet auch heute an unserer Seite und mit uns um diese Gabe aller Gaben.

In diesem Sinne schließe ich Euch in diesen Tagen besonders in mein Gebet mit ein. Vergesst bitte nicht, auch für mich zu beten! Von Herzen wünsche ich Euch allen einen schönen Katholikentag.

Aus dem Vatikan, am 20. Mai 2022

### **FRANZISKUS**

# NUNTIUS TELEVISIFICUS

Ad participes Coetus Plenarii Pontificiae Commissionis pro America Latina (CAL) (24-27 Maii 2022).\*

Queridos hermanos:

Me alegra que los miembros de la Pontificia Comisión para América Latina se puedan reunir en plenaria luego de la prolongada pausa que ha causado la pandemia.

Antes de que fuese convocado el Sínodo sobre la sinodalidad en la Iglesia era mi deseo que ustedes pudieran reunirse para dialogar en torno a este tema ya que la experiencia de la Iglesia en América Latina se ha expresado, después del Concilio Vaticano II, con algunos elementos marcadamente sinodales. No pretendo en modo alguno hacer aquí un recuento exhaustivo sobre este tema. Simplemente, a modo de ejemplo, pensemos que "comunión" y "participación", fueron las categorías-clave para la comprensión y puesta en práctica de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Puebla. Por su parte, "conversión pastoral" fue un concepto relevante en la IV Conferencia General en Santo Domingo, y posteriormente, adquiriría aún más centralidad en la V Conferencia General en Aparecida.

Más allá de los documentos, es la misma realidad pastoral de la Iglesia latinoamericana la que me anima a pensar en ella como una experiencia en la que la sinodalidad echó raíces desde hace tiempo, y en la que, sin embargo, hace falta que seamos más conscientes de nuestros límites para así poder madurar y dar frutos evangélicos en este camino. Que no es un camino nuevo. Es un camino que la Iglesia tuvo al inicio y después perdió y fue san Pablo VI quien lo puso en marcha al final del Concilio cuando creó la Secretaría para el Sínodo de Obispos, recuperar la sinodalidad. Que en las iglesias orientales siempre se conservó, la Iglesia latina lo había perdido.

Estamos comenzando a explicitar un proceso. Como niños pequeños damos pasos cortos y torpes. De repente, sentimos que nuestros pasitos sinodales son el "gran kairós", pero más pronto que tarde descubrimos

<sup>\*</sup> Die 26 Maii 2022.

nuestra pequeñez y descubrimos la necesidad de una mayor conversión personal y pastoral. Que sigue siendo una de los *leitmotiv*, la conversión personal y pastoral.

Estoy convencido de que, de una manera adelantada, la Iglesia en América Latina y el Caribe, ha hecho "camino al andar", es decir, ha mostrado que una recta interpretación de las enseñanzas conciliares, implica reaprender a caminar juntos al momento de enfrentar los desafíos o los problemas pastorales y sociales propios del cambio de época. Digo "reaprender" porque para caminar juntos siempre es importante mantener el pensamiento incompleto. Yo le tengo alergia a los pensamientos ya completos y cerrados. Yo recuerdo cuando al inicio de la Teología de la Liberación, que se jugaba mucho con el análisis marxista, sobre al cual el Papa y el General de los Jesuitas reaccionaron muy fuertemente. Apareció un/dos volúmenes, sobre la intuición latinoamericana, sobre la identidad latinoamericana para seguir este camino, y casi el ochenta por ciento de las notas estaba en alemán, no tenían ni la menor idea. Era una ideologización de lo que es un camino telúrico latinoamericano. Y digo telúrico porque la espiritualidad latinoamericana esta agarrada a la tierra no se le puede separar.

Estoy convencido de que, de una manera adelantada, la Iglesia en América Latina y el Caribe, ha hecho camino al andar, es decir, ha mostrado que una recta interpretación de las enseñanzas conciliares implica reaprender a caminar juntos al momento de enfrentar los problemas pastorales, los problemas sociales propios del cambio de época. Y es propio del Espíritu Santo hacerse el encontradizo,<sup>2</sup> pero esto es posible cuando nuestro pensamiento es incompleto, cuando es completo no funciona.

Cuando uno cree saberlo todo, el don no puede ser recibido. Cuando uno cree saberlo todo, el don no nos educa porque no puede entrar en el corazón. Dicho de otro modo, nada hay más peligroso para la sinodalidad que pensar que ya lo entendemos todo, que ya lo comprendemos todo, que ya lo controlamos todo. El don es imprevisible, es sorpresa, y siempre nos rebasa. El don es absolutamente gratuito y no reclama nada a cambio. No hay un método para adquirir el don. El don es inmerecido y nadie lo puede apropiar para controlarlo. El don es el Espíritu Santo, que no se impone

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Soñemos juntos. El camino a un futuro mejor, Simon & Schuster, Nueva York, 2020, 57-58.

por la fuerza, sino que convoca suavemente a nuestro afecto y a nuestra libertad para modelamos con paciencia y con ternura, y así poder adquirir la forma de unidad y comunión que Él desea en nuestras relaciones.

Cuando sentimos las mociones del Espíritu, la vida gradualmente se devela como don, y no podemos sino hacer de nuestra propia vida un servicio constante a los demás. Por el contrario, cuando por el "conocimiento cerrado", o el pensamiento cerrado, o por la ambición creemos dominarlo todo, fácilmente caemos en la tentación del control total, la tentación de ocupar espacios, de alcanzar la superficial relevancia de quien desea ser el protagonista central, como en un *show* de televisión. Ocupar espacios es la tentación, abrir procesos es la actitud que permite la acción del Espíritu Santo.

El Espíritu Santo es don, no actúa quitando sino dando, moviendo, innovando. El Espíritu Santo no es una fuerza del pasado sino que Pentecostés sigue aconteciendo en nuestro tiempo. ¡El "Gran Desconocido", que no tiene imagen, es siempre contemporáneo y no deja de acompañarnos y consolarnos! El crea la diversidad de los carismas. Crea un cierto desorden inicial –pensemos en la mañana de Pentecostés el lío que se armó, y que hizo decir a los que vieron esto: están ebrios—, Él crea un desorden inicial, para luego crear la armonía de todas las diferencias. Ipse est armonía, decía San Basilio. "Él es la armonía". Pero antes te crea la desarmonía, con los carismas todos diversos.

La sinodalidad es parte de una eclesiología pneumatológica, es decir, espiritual.

Así mismo, también lo es de una teología eucarística. La comunión con el Cuerpo de Cristo es signo y causa instrumental de un dinamismo relacional que configura a la Iglesia. Sólo hay sinodalidad cuando celebramos la Eucaristía y entronizamos el Evangelio para que, entonces, nuestra participación no sea un mero parlamentarismo sino un gesto de comunión eclesial que busca ponerse en movimiento. Todos los bautizados somos "synodoi", amigos que acompañan al Señor al caminar.<sup>3</sup>

Más aún, la Iglesia es «un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».<sup>4</sup> Por ello, en la realidad que de-

 $<sup>^3\,</sup>$  Cf. Comisión Teológica Internacional, La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Concilio Vaticano II, Const. Dogm. Lumen gentium, 4.

nominamos "sinodalidad" podemos localizar el punto en el que converge misteriosa pero realmente la Trinidad en la historia.

De este modo, la palabra "sinodalidad" no designa un método más o menos democrático y mucho menos "populista" de ser Iglesia. Estos son desviaciones. La sinodalidad no es una moda organizacional o un proyecto de reinvención humana del pueblo de Dios. Sinodalidad es la dimensión dinámica, la dimensión histórica de la comunión eclesial fundada por la comunión trinitaria, que apreciando simultáneamente el sensus fidei de todo el santo pueblo fiel de Dios,<sup>5</sup> la colegialidad apostólica y la unidad con el Sucesor de Pedro, debe animar la conversión y reforma de la Iglesia a todo nivel.

Cuando decidí que la Pontificia Comisión para América Latina (CAL) continuase y se renovase en el marco de la reforma de la Curia, estas ideas no estuvieron lejos de mi corazón. La CAL está llamada a ser un organismo de servicio que colabore a que todos en América Latina y el Caribe ingresemos en un estilo sinodal de ser Iglesia, en el que el Espíritu Santo, que también nos llama a través del Pueblo Santo de Dios, sea el protagonista, y no nosotros.

Por ello, la CAL, es un servicio, es una diakonía, que principalmente debe mostrar el afecto y la atención que el Papa posee hacia la región. Diakonía, servicio, que ayude a que los diversos Dicasterios actúen de manera sinérgica y comprendiendo mejor la realidad social y eclesial latinoamericana. Diakonía que, a nombre del Papa, acompaña el caminar de organismos como el CELAM y el CEAMA, y la pastoral hispana en los Estados Unidos y Canadá, en comunión con la Iglesia universal.

La CAL no está llamada a ser una aduana, que controla cosas de Latinoamérica o la dimensión hispánica de Canadá y Estados Unidos, no. Su existencia como instancia de servicio está justificada por la peculiar identidad y fraternidad que vivimos las naciones de América Latina. La CAL es un organismo de la Curia Romana, parte integrante del Dicasterio de los Obispos, que cuenta con dos laicos como secretarios –varón y mujer ahora–, a quienes he pedido que, desde su experiencia y perfil personal, de manera complementaria, nos ayuden a todos a generar nuevas dinámicas y nos desinstalen un poquito de algunos de nuestros usos y costumbres

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibídem, 12.

clericales, tanto aquí en la Curia como en todo lugar en el que existan comunidades latinoamericanas. No olvidemos que el clericalismo es una perversión "quietista" Y en este sentido la CAL debe ayudar a caminar. No protagonizar, ayudar a caminar para no convertirse en una instancia clerical.

La CAL, a través de todos sus miembros, debe promover lo más ampliamente posible la verdadera sinodalidad. Comunión sin sinodalidad fácilmente puede prestarse a cierto fijismo y centralismo indeseable. Sinodalidad sin comunión puede llegar a ser populismo eclesiástico. No las dos cosas juntas. La sinodalidad nos debe conducir a vivir más intensamente la comunión eclesial, en la que la diversidad de carismas, vocaciones y ministerios se integran armoniosamente animados por un mismo bautismo, que nos hace ser hijos en el Hijo, a todos. Tengamos cuidado del protagonismo unipersonal y apostemos por sembrar y animar procesos que permitan que el pueblo de Dios, que camina en la historia, pueda participar más y mejor en la común responsabilidad que todos tenemos de ser Iglesia. Todos somos pueblo de Dios. Todos somos discípulos llamados a aprender y a seguir al Señor. Todos somos corresponsables del bien común y de la santidad de la Iglesia.

Agradezco la presencia de Ustedes y encomiendo los trabajos durante esta Plenaria a la Virgen Santa María de Guadalupe, Madre mestiza del "verdaderísimo Dios por Quién se vive". 6

Y, por favor, no se olviden de rezar por mí.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> A. Valeriano, *Nican Mopohua*, trd. M. Rojas, Ideal, México 1978, n. 26.

## **CHIROGRAPHUM**

Opus fundatum Pontificium «Scholas Occurrentes» ad Consociationem Privatam Fidelium indolis internationalis evehitur.

Scholas occurrentes nace de sus raíces en los programas "Escuela de Vecinos" y "Escuelas Hermanas" desarrollados en la Ciudad de Buenos Aires, por iniciativa del entonces Arzobispo, Cardenal Jorge Mario Bergoglio y crece continuamente, siendo hoy una inmensa red mundial de escuelas que comparten sus bienes, teniendo objetivos comunes, con especial atención a los de menores recursos.

Adquiriendo personalidad jurídica de derecho civil, en España, como Fundación, sin fines de lucro, y extendiéndose rápidamente en más de setenta países, en los cinco continentes, conforme a los cánones 1303, § 1, 1°, 116, § 1 y 118, fue reconocida corno "fundación pía autónoma" de derecho pontificio y erigida como persona jurídica privada (cf. can. 116, § 2) dentro del ordenamiento canónico, en la Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el 15 de agosto del año 2015.

Teniendo en cuenta que la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes hoy sigue expandiendo su benéfica acción y estructurándose como una comunidad de comunidades y un movimiento educativo de carácter internacional, requiere una nueva forma jurídica acorde a esta nueva realidad.

Haciéndome eco del pedido madurado por sus Fundadores, expreso mi aprobación para que la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes pase a ser una Asociación Privada de Fieles de carácter internacional en conformidad con los cánones 298-311 y 321-329, erigida como persona jurídica privada dentro del ordenamiento canónico, de acuerdo al canon 322, § 1.

Dicha Asociación se rige por los Estatutos anexos, los cuales quedan aprobados por el presente Quirógrafo y forman parte del mismo. Tales Estatutos entran en vigor a partir del 19 de marzo de 2022, y a partir de esa fecha todos los derechos y obligaciones de la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes tienen perfecta continuidad como derechos y obliga-

ciones de la nueva Asociación privada de Fieles de carácter internacional Scholas Ocurrentes.

Todo cuanto establece el presente Quirógrafo tiene plena validez y eficacia, no obstante cualquier disposición contraria.

Dado en la Ciudad del Vaticano, en la Solemnidad de San José, el 19 de marzo de 2022, décimo de pontificado.

# **FRANCISCO**

## SECRETARIA STATUS

Decretum Generalis: Dispositiones de discrimine pandemiae imminuto.

## **DECRETO GENERALE**

#### il Sig. Cardinale Segretario di Stato

- visti i Decreti Generali del 28 settembre 2021, del 23 dicembre 2021,
   del 20 aprile 2022 e del 6 maggio 2022, emanati da questa Segreteria di Stato:
- viste le Ordinanze del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano N. CDXXXIX del 18 settembre 2021 e
   N. DXIII del 25 maggio 2022, in materia di emergenza sanitaria pubblica;
- considerato l'attenuarsi dell'emergenza pandemica, anche in deroga alla normativa vigente,

#### dispone quanto segue

- 1) è consentito l'ingresso ai Dicasteri, Organismi ed Uffici che compongono la Curia Romana e alle Istituzioni Collegate con la Santa Sede senza l'obbligo del possesso delle certificazioni previste all'art. 1 dell'Ordinanza N. CDXXXIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano in materia di emergenza sanitaria pubblica del 18 settembre 2021;
- 2) l'obbligo del possesso del cosiddetto "Green Pass rafforzato" (da vaccinazione e/o guarigione) valido permane per il Corpo della Guardia Svizzera Pontificia;
- 3) nei luoghi chiusi e in caso di assembramento è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, mentre permane l'obbligo di osservanza delle prescrizioni sanitarie relative all'igienizzazione delle mani e all'aerazione frequente degli ambienti e la loro sanificazione periodica. La Direzione di Sanità e Igiene potrà, di volta in volta, disporre eventuali limitazioni temporanee per esigenze di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- 4) il personale della Curia Romana e delle Istituzioni Collegate con la Santa Sede che sia stato a contatto diretto con persona positiva:
- se non vaccinato, potrà rientrare al posto di lavoro dopo l'isolamento fiduciario di dieci giorni, previo test antigenico finale negativo;
- se vaccinato, può accedere, in regime di autosorveglianza, al posto di lavoro con obbligo di uso del dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo ffp2 in tutti i luoghi chiusi.
- 5) il presente Decreto, promulgato mediante *L'Osservatore Romano*, sarà pubblicato anche nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis* e sarà valido fino al 30 settembre 2022, fatta salva ogni ulteriore determinazione.

Dal Vaticano, 1° giugno 2022

PIETRO CARD. PAROLIN Segretario di Stato

# ACTA CONGREGATIONUM

## CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

## **BONONIENSIS**

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Ioannis Fornasini, Sacerdotis dioecesani (†13.X.1944)

#### DECRETUM SUPER MARTYRIO

«Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit. (...) Si me persecuti sunt, et vos persequentur. (...) Haec omnia facient vobis propter nomen meum, quia nesciunt eum, qui misit me» (Io 15, 18.20-21).

Bononiensis Archidioecesis, quae in saeculis multiplicibus sanctitatis testimoniis est exhornata, secundi totius mundi belli necnon nazistarum occupationis annis a Servo Dei Ioanne Fornasini insigne immortaleque caritatis in Christum ac in Evangelium fidelitatis monumentum suscepit.

Servus Dei in pago v.d. Pianaccio di Lizzano in Belvedere die 23 mensis Februarii anno 1915 natus baptizatusque est. Seminarium in vico v.d. Borgo Capanne ingressus est, dein Archiepiscopale Seminarium Bononiense et Pontificium Seminarium Regionale Flaminium frequentavit. Una cum aliquibus comitibus, se ad invicem adiuvaturos voverunt in adversis et ut in vocationem perseverarent. Die 28 mensis Iunii anno 1942 presbyter ordinatus est. Primum vicarius parochi Sancti Thomae in pago v.d. Sperticano nominatus, anno 1942 eidem succedit. Haud communi zelo, constanti fortitudine heroicoque animo eminuit. Birota usus, omnibus in necessitatibus versatis, cuicumque rei publicae factioni adhaerentibus, adpropinquabat. Parochus non iam triginta annorum, cunctas misericordiae operas exercuit, prorsus videlicet senioribus aegrotisve presbyteris auxilium praestabat, domo

orbatis hospitium offerebat, sauciatis succurrebat, abiectos consolabatur, populum defendebat, specialem syngraphum adeptus est ut cadavera infodere posset, omnibus Divinae Providentiae signum obtuilit. Aliquando a militibus inquisitionem facientibus prehensus, cum aliis presbyteris expeditus est. Autumni tempore anni 1944 quaedam manus nazistarum eius paroecialem domum occupaverunt. Paucis post diebus ne duorum feminarum pudicitia expugnaretur impedit, ita ut militum odium sibi ultra conflaret. Mane die 13 mensis Octobris anno 1944 quidam ductor ut ecclesiam Sancti Martini v.d. di Caprara peteret vocavit eum ad cadavera aliquot benedicenda. Servus Dei, se periclitari conscius, matrem suam omnesque dissuadentes eum non curavit. Ibi atrociter interfectus est. Vespere eodem die, cum presbyterum occidissent, milites laetabantur. Extincto bello tantum, corpus a fratre eius inventum est atque in Sperticano apte sepultum, ubi exuviae eius paroecialem intus ecclesiam hodie custodiuntur.

Tali modo Servus Dei cunctam fidei caritatisque vitam martyrio consignavit. Ad imitandum Dominum non tantum verbo operibusque sed et vitae sacrificio vocatus est. Saevitas, qua trucidatus est, odium militum erga hunc iuvenem hominem Dei testatur, qui in Christi Ecclesiaeque nomine violentiae iniustitiaeque obstitit atque fidelitate, industria ac mansuetudine Evangelii vim nuntiabat.

Testificationes, historica documenta, sed maxime martyrii fama, qua nex eius circumdata est, Servi Dei Causam Beatificationis seu Declarationis martyrii incipi persuaserunt. A die 18 mensis Octobris anno 1998 ad diem 20 mensis Novembris anno 2011 iuxta Curiam ecclesiasticam Bononiensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius decretum de iuridica validitate haec Congregatio de Causis Sanctorum die 13 mensis Decembris anno 2013 edidit. Positione exarata, Consultorum Historicorum iudicio die 29 mensis Maii anno 2018 est subiecta. Inde, consuetas secundum normas, an Servi Deiu verum fuisset martyrium disceptatum est. Adfirmativo cum exitu, die 10 mensis Decembris anno 2019 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi, die 19 mensis Ianuarii anno 2021 Ordinaria in Sessione congregati, Servum Dei ob fidem suam in Christum ac in Ecclesiam necatum esse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de martyrium eiusque causa Servi Dei Ioannis Fornasini, Sacerdotis dioecesani, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Ianuarii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

FABIUS FABENE
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### CORDUBENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Cosmae Muñoz Pérez, Sacerdotis dioecesani, Fundatoris Congregationis Filiarum a Patrocinio Sanctae Mariae (1573-1636)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Iesus (...) dicit matri: Mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo: Ecce mater tua» (Io 19, 26-27).

Devotio erga Virginem Sanctam totum Servi Dei Cosmae Muñoz Pérez vitae vocationisque iter denotavit. Qui, vero sacerdotali corde, non tantum vir Dei sincerum habitum virtuosum coluit sed etiam pulcherrimum Ecclesiae vultum ostendit, quae, sicut mater, filios filiasque custodit atque defendit. Itaque se plurimis sanctitatis testimoniis, quibus saeculis xvi et xvii Hispania est exornata, adiunxit.

Servus Dei in pago v.d. Villar del Rio, a Soria haud longe, vere anno 1573 natus est. Die 19 mensis Aprilis eiusdem anni est baptizatus et bonam institutionem christianamque doctrinam suscepit. Sedecim annorum aetate, parentium assensu, militiam Malacae incepit. Tenuis tamen valetudo eius, qua subinde correptus est, postea coegit eum ut ab armis discederet. Paulo spatio etiam vitam perditam duxit. Eodem tempore autem Virgini Victoriarum, Malacae patronae, se ad sanitatem perductum vitam in Deo ministrandum positurum promisit. Itaque, post sanationem, sua bona impertivit et petivit Cordubam ad vitam franciscalem inchoandam. Locis in conventu carentibus, haud est receptus. Sic, quodam religioso Societatis Iesu moderatore, qui et confessarius eius factus est, ad presbyterium dioecesanum se conferre statuit. Philosophiam et theologiam didicit, quorumdam puerorum puellarumque fuit praeceptor atque anno 1607 Arundae, in Malacae provincia, sacro presbyteratus Ordine est auctus.

Illis annis plurima paupertatis genera conspexit, quibus praesertim indigentes puellae pupillaeque laborabant. Inde auxilium institutionemque earum navare decrevit, quod etiam Episcopus Cordubensis ab anno 1609 ei munus commisit. Circa domos stipem rogare incepit, quaproter et ludibrio contemptuique multis erat. Magistros secum traxit ad institutionem earum

atque locum aptum aedificandum providit. Ita collegium ad pupillas est ortum, cui dein ecclesia Nostrae Dominae a Pietate est adnixa. Servus Dei et institutum Ancillarum a Pietate condidit, quo congregatio Filiarum a Patrocinio Sanctae Mariae saeculo xx est genita, in Hispaniae et Americae Latinae regionibus hodie pervagata. Inter plurima pastoralia officia, confessarii munere in Cordubensi paroecia Sancti Petri est functus.

Quodam societatis culturaeque mutationis tempore, Servus Dei intellectus et gratiae dona, quibus Dominus vitam eius adornavit, fructifera reddere valuit. Sacerdotium suum fidei alitae oratione, spei et operis pro iustitia, caritatis in Deum et in proximum continens fuit exercitium. Parvulioribus egenioribusque adiuvandis tradidit se, quibus mundi largique animi divitias praebuit. Coram rebus difficilioribus vel adversariis quibusdam fortem et perseverantem se assidue ostendit. Humilitatem et temperantiam servavit, serenitatem et laetitiam, quas in Virgine Maria praecipue intuebatur.

Die 3 mensis Decembris anno 1636 Deo animam reddidit. Urbs Cordubensis singulariter eum adhuc reverita est, adeo ut memoria eius progrediente tempore clara sanctitatis fama fieretur.

Eandem propter perdurantem famam, Servi Dei Causa Beatificationis et Canonizationis est instructa. A die 27 mensis Maii anno 2014 ad diem 1 mensis Octobris anno 2016 Inquisitio dioecesanam apud Curiam ecclesiasticam Cordubensem est celebrata, cuius iuridica de validitate haec Congregatio de Causis Sanctorum die 16 mensis Decembris anno 2016 per decretum adfirmative est locuta. Positio confecta est, Consultorum Historicorum iudicio quoque subiecta die 9 mensis Aprilis anno 2020. Consuetas iuxta normas est inde disceptatum an Servus Dei christianas virtutes exercuisset heroico in gradu. Fausto cum exitu, die 15 mensis Octobris anno 2020 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in diei 16 mensis Martii anno 2021 Sessione congregati, Servum Dei theologales, cardinales, iisque adnexas virtutes heroico more excoluisse sunt professi.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Cosmae Muñoz Pérez, Sacerdotis dioecesani, Fundatoris Congregationis Filiarum a Pietate Sanctae Mariae, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 17 mensis Martii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

 $\maltese$  Fabius Fabene Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### KIKUITENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Annel Virae Ossoli (in saeculo: Caelestis), Congregationis v.d. «Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo» (1936-1995)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amicis suis» (Io 15, 13).

Charismate adtracta beati Aloisii Mariae Palazzolo, qui sorores suas adhortatus erat ut "aegrotorum ministerium navarent (...) tempore quoque contagionum", Serva Dei Annelvirae Ossoli (in saeculo: Caelestis) vitam ad egenos adiuvandos impendit: sorores infirmas, homines graviter aegrotantes, matres parientes. Gaudium contagiosum assiduaque laetitia apostolatum eius praestantiorem reddidere, quem et christianae virtutes clarum atque feracem fecerunt.

Serva Dei Urceis Veteribus, infra Brixiam et Cremam, die 26 mensis Augusti anno 1936 nata est. Domus et schola, paroecia et oratorium loca fuerunt in quibus adulevit atque est instituta. Usque ad septem et decem annorum aetatem in parva illius pagi taberna patrem auxilio laboris adiuvit, deinde magna cupiditate Congregationem v.d. "Suore delle Poverelle" Bergomi est ingressa. Die 2 mensis Aprilis anno 1956 professionem religiosam emisit ac missa est Romam, ubi aegrorum ministrae diploma necnon testificationem iuris nosocomarum operis regendi est adepta.

Duos per annos ad senioribus cuiusdam hospitii Mediolanensis adsidendum tradidit se, postea missionis vocationi fervore respondit. Ad Congum est profecta anno 1961 ac sex annos inter aegrotos valetudinarii oppidi v.d. Kikwit operata. Tabe confecta, Italiam rediit, quo loco obstetricia arte percalluit. Denuo in Congum restituta, in valetudinarii puerperarum parte opus fecit apud vicum v.d. Kingasani, quod frequens angustumque suburbium erat Kinshasae. In oppido v.d. Kikwit communitatis antistitae functa est munere. Genuum difficultates eam ut rotali sella uteretur necnon chirurgica sectio obeunda in Italiam rediret coegerunt. Oppidum v.d. Kikwit repetivit, deinde in vicis v.d. Tumikia et Kingasani vixit. Provincialis antistita religiosarum

Congregationis v.d. "Suore delle Poverelle" quae in Africa operabantur est electa. Cum de Servae Dei Floralbae Rondi aliarumque sororum Servarum Dei, hodie omnium Venerabilium, infirmitate certior facta esset, diuturno itinere suscepto, iis adstitit easque curavit, quamquam conscia esset se de vita demicare.

Viva fide Serva Dei tum religiosae statum tum nosocomae opus perfecit. In laborantibus cunctis enim Christum agnoscebat. Ardenti interiore vita precationeque sustinebatur. Ipsa infirmitatis crucem est passa, quam spe ac fortitudine excipere Dominoque pro bono populi, ad quem erat missa, semper offerre valuit. Prudentia ac mansuetudo alacrem vero antistitam eam persolverunt. Ingentem fiduciam in Providentiam colebat et in aliis quoque excitabat. Vitam religiosam cupiebat ac provehebat pacem.

Ipsa etiam Ebolaviro adfecta, die 23 mensis Maii anno 1995 decessit. Omnes virtutum eius viventis latitudinem agnoscebant, tamquam eam post obitum increbescenti circumdederunt sanctitatis fama.

Hac ipsa fama Servae Dei Causa Beatificationis et Canonizationis est incepta. Inter annum 2013 et annum 2015 Inquisitiones dioecesanae apud Curiam ecclesiasticam Kikuitensem atque Inquisitiones rogatoriales apud Curiam ecclesiasticam Bergomensem celebratae sunt. Quarum decretum iuridica de validitate ab hac Congregatione de Causis Sanctorum est die 12 mensis Iunii anno 2015 editum. Positione exarata, an Serva Dei in gradu heroico virtutes christianas excoluisset consuetas secundum normas est disceptatum. Die 25 mensis Iunii anno 2020 Theologi Consultores votum adfirmativum protulerunt. Patres Cardinales et Episcopi, in diei 16 mensis Martii anno 2021 Ordinaria Sessione congregati, professi sunt Servam Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroum in modum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Annelvirae

Ossoli (in saeculo: Caelestis), Congregationis v.d. "Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo", in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 17 mensis Martii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

#### KIKUITENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Vitarosae Zorza (in seculo: Mariae Rosae), Congregationis v.d. «Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo» (1944-1995)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Confiteor tibi, Pater, Domine caeli et terrae, quod abscondisti haec a sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis; etiam, Pater, quia sic placuit ante te» (Lc 10, 21).

Serva Dei Vitarosa Zorza (in saeculo: Maria Rosa) agnoscebat se tam pusillam et pauperculam, quam a Deo dilectam. Egeni atque indigentes caritatem Dei per eam sunt experti. Eadem humilitate et navitatem ad supremum caritatis actum pervenit, videlicet vitam posuit sororibus adsidens – sicut beatus Aloisius Maria Palazzolo scripsit – "tempore quoque contagionum".

Serva Dei die 9 mensis Octobris anno 1943 Palosci, non longe a Bergomo, ortum duxit. Iuveni matre, tertium annum agens, orbata est atque, una cum sex fratribus suis, ab avia paterna curata. Cum pater matrimonium alterum inivisset et duos alios liberos habuisset, minimorum fratrum, matre eorum saepe infirma, curam egit. Post litterarum ludum peractum, opus incepit. Ad vocationis suum discrimen complendum, nonnullo spatio apud Baretiense valetudinarum ad mente captos sanandos opus praebuit, ubi aliquot religiosae Congregationis v.d. "Suore delle Poverelle" aegrotis adsidebant. Quarum Congregationem Serva Dei ingressa est atque die 25 mensis Martii anno 1969 professionem religiosam emisit. Mediolani, Turri Boldonum ac Barentii est operata, atque eodem tempore facta est nosocoma uniusque valetudinarii partis praeses et seniorum cura percalluit. Studiorum arduis laboravit, Africam uti missionaria ad pueros aegrotos curandos eundi spe sustenta. Ter se proficisci posse postulavit, quod anno 1982 ei est permissum. Decem per annos in Zaire aegrotantes homines puerosque haud satis alitos curavit in oppido v.d. Kikwit et in vico v.d. Kingasani. Tametsi omnes gravissima ob pericula, in quibus erat versatura, dehortarentur, a suburbio Kinshasae profecta est et oppidum v.d. *Kikwit* petivit, ubi Sorores Ebolaviro confectas curam praestavit.

Cuncta Servae Dei dies erat magni studii atque laboris. Omni vespere coram Crucifixo orans diu morabatur. Eucharistiam cupiebat et Virginem Mariam diligebat. Ita fide vim trahebat ad caritatis apostolatum quod perficiebat. Incommodis ac iacturis roborata, diu noctuque se egenis promptam ostendebat, quibus ministrando continenter laeta sedulaque erat. Fratrum Africanarum spes tam fatigata fulta est Servae Dei virtutis exemplo, quae se usque ad finem pro aliorum bono impendit. Eadem caritas impellit eam ne sorores Ebolaviro adfectas in oppido v.d. Kikwit solas relinqueret.

Cum quibus conviventi et ei contagio ingruit. Hanc ob rem die 28 mensis Maii anno 1995 obiit. Quae propter opera sua iam in vita magni existimata erat, post mortem vera sanctitatis fama est circumdata.

Hac fama usque increbrescente, Servae Dei Causam Beatificationis et Canonizationis statutum est instrui. Ab anno 2013 ad annum 2015 apud Curiam ecclesiasticam Kikuitensem Inquisitiones dioecesanae necnon apud Curiam ecclesiasticam Bergomensem Inquisitiones rogatoriales sunt celebratae, quarum iuridicam validitatem haec Congregatio de Causis Sanctorum per decretum diei 12 mensis Iunii anno 2015 agnovit. Positio inde edita est, dein consueto more est disceptatum an Serva Dei christianas virtutes heroico in gradu excoluisset. Theologi Consultores die 25 mensis Iunii anno 2020 positive sunt locuti. Patres Cardinales et Episcopi, die 16 mensis Martii anno 2021 Ordinaria in Sessione congregati, Servam Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroicum in modum exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Vitarosae

Zorza (in saeculo: Mariae Rosae), Congregationis v.d. "Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo", in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 17 mensis Martii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

B FABIUS FABENE
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### KIKUITENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Danielangelae Sorti (in seculo: Annae Mariae), Congregationis v.d. «Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo» (1947-1995)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Domine, tu omnia scis, tu cognoscis quia amo te» (Io 21, 17).

Serva Dei Danielangela Sorti (in saeculo: Anna Maria) caritatem Dei vitae suae religiosaeque vocationis rationem putavit. Qua ipsa exortae sunt studium et ministerium quod perficit, quia – sicut Sancta Teresia Abulensis scripsit – "caritas caritatem postulat". Ipsa caritas tamen eius obitus ratio quoque facta est, cum vitam offerret "tempore contagionum", uti beatus Aloisius Maria Palazzolo sui Instituti Sorores petivit.

Serva Dei die 15 mensis Iunii anno 1947, in Bergomensi vico "Lauretum" nuncupatum, est nata. Extrema erat tredecim liberorum, quorum septem tantum superfuerunt. Inter aetatem octo et aetatem undecim annorum, mors ei patrem, matrem et fratrem Tharsicium eripuit. Coquinatione inde et domus curatione fratres adiuvabat. Adulescentiae tempore propositum vitae consecratae assecuta est, at propinqui omnia quidem fecerunt ut ei obstarent. Necesse fuit sententia tribunalis minorum necnon interventus parochi, ut Serva Dei Congregationem v.d. "Suore delle Poverelle" ingredi posset, ubi die 29 mensis Septembris anno 1968 religiosam professionem emisit. Mediolani opus apud hospitium seniorum praestavit, nosocoma professione facta est atque cura seniorum percalluit. Decem post religiosae vitae annis, ut ad Zairem proficisceretur eam est postulatum. In pago v.d. Mosango ad phthisicos et pueros non satis alitos curandos se tradidit, in vico v.d. Kikimi inter octoginta milia incolas illius perpauperis Kinshasae suburbii vixit, in vico v.d. Tumikia in extrema rerum exiguitate est operata. Ubilibet Serva Dei bonum faciebat et, vires perseveranter impendens ad pacem etiam et iustitiam provehendam, solacium omnium afferebatur.

Cum iam Ebolavirus vulgatus esset atque Congregationis v.d. "Istituto Palazzolo" primas religiosas confecisset, Serva Dei ad oppidum v.d. Kikwit profecta est, ne una tantum illarum sine curatione moreretur. Statim ut pervenisset, ad opus faciendum cuncta nocte vigilavit. Et illa sola nox satis fuit, ut ipsa quoque contagione adficeretur.

Serva Dei iam a iuventute dubium habuit an vocaretur ad vitam contemplativam, cum fides suum religiosum sensum imbueret et ipsa ferventi caritate in Deum redundaret. Diu precabatur, nocturno tempore saepe. In pauperibus atque aegrotantibus vultum Christi perspiciebat, qui erat ei Sponsus Crucifixus. Spem summam et fiduciam in Providentiam colere et excitare valebat, in rebus difficilioribus quoque. Sui religiosae status paupertate oboedientiaque oculos suos in aeternitatem defixos patefaciebat. Itaque continenter virtutum testimonium praebuit, quod valuit non tantum vocationem eius religiosam perficere, sed etiam eandem quadam clara sanctitatis fama circumfundere. Die 11 mensis Maii anno 1995 obiit.

Illa sanctitatis fama minime umquam imminuente, Servae Dei Causa Beatificationis et Canonizationis est instructa. Inter annum 2013 et annum 2015 celebratae sunt Inquisitiones dioecesanae apud Curiam ecclesiasticam Kikuitensem necnon Inquisitiones rogatoriales apud Curiam ecclesiasticam Bergomensem, quas haec Congregatio de Causis Sanctorum die 12 mensis Iunii anno 2015 de iure validas decrevit. Positione exarata, consuetas secundum normas an Serva Dei heroico in gradu christianas virtutes exercuisset est disceptatum. Die 18 mensis Iunii anno 2020 Consultores Theologi adfirmative responderunt. Die 16 mensis Martii anno 2021 Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione congregati, professi sunt Servam Dei heroico modo virtutes theologales, cardinales iisque adnexas excoluisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei

Danielangelae Sorti (in saeculo: Annae Mariae), Congregationis v.d. "Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo", in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 17 mensis Martii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

#### **CEPHALUDENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Mercurii Mariae Teresi, Archiepiscopi Montis Regalis (1742-1805)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Beatus vir, qui (...) in lege Domini voluntas eius, et in lege eius meditatur die ac nocte. Et erit tamquam lignum plantatum secus decursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo; et folium eius non defluet, et omnia, quaecumque faciet, prosperabuntur» (Ps 1, 1.2-3).

Ardenti cupiditate pro Deo vivendi altoque suo apostolico zelo, Servus Dei Mercurius Maria Teresi verum sanctitatis testimonium praebuit. Quo duae insignis Trinacriae Ecclesiae laetatae sunt: Dioecesis Cephaludensis, in qua natus est, et Archidioecesis Montis Regalis, quae eum pastorem habuit.

Servus Dei nam Monte Maiore ortus est die 10 mensis Octobris anno 1742 ac eodem die est sacro fonte lustratus. Familia eius maxime erat religioni devota, adeo ut iam aliquos membros sacerdotes factos in se enumeraret. Inter quos, duo patrui magni momenti fuerunt ad religiosam Servi Dei institutionem. Panormi didicit apud Collegium Maximum, a patribus Societatis Iesu gestum, dein Seminarium Cephaludense ingressus est ut iter ad sacros Ordines perficeret. Presbyter factus est Politii die 21 mensis Septembris anno 1765. Episcopus Cephaludensis voluit eum magistrum et seminarii alumnorum formatorem. Qui tamen, post unum tantum sacerdotii annum, novitiatum inchoare optavit Societatis Iesu, qui Sicilia anno 1767 vero est expulsa. Servus Dei dioecesim suam rediit ac nominatus est in Cephaludensi Seminario spiritualis moderator et theologiae moralis magister. Amplius evangelizationis opus etiam inchoavit, per praedicationem missionum ad populum in plurimis Siciliae civitatibus. Volumina aliquot de theologia et spiritualitate scripsit, necnon orationis devotionisque libellos. Praedicationis eius meritis, Archiepiscopus Panormitanus Capituli Metropolitani eum statuit Canonicum. Montis Maioris Parochus postea Servus Dei factus est quoque.

Anno 1802 Servus Dei Pius VII Archidioecesim Montis Regalis in pristinum restituit, quae ab Augusto eius Praedecessore Archidioecesi Panormitanae erat iuncta. Duabus diebus post Rex Ferdinandus III Siciliae, pro illius temporis consuetudine, Archiepiscopum Montis Regalis Servum Dei deputavit, qui autem die 13 mensis Iunii eiusdem anni est consecratus. Ecclesiae illud fuit arduum spatium, quo tunc quibusdam aberrationibus doctrinae, difficilioribus cum Regni auctoritatibus negotiis, societatis reique publicae fermentis quidem laborabatur. Per triennium fere Servus Dei Archidioecesim rexit.

Propter interiorem vitam, quam constanti ac fervida precatione alebat, Servus Dei ad totius sui semper, sine parsimonia, maioris sui fratrumque boni consequendi causa, offerendi propositum pervenit. Soliditate sui moralis habitus et praeceptorum, "sanctus Alphonsus Siciliae" est nuncupatus. Peculiaris Societatis Iesu institutio humilitatem et oboedientiam eius informavit. Penitentiam agere solebat atque simplicem sobriumque vivendi modum servavit. Haud communi mansuetudine ac fortitudine diuturnorum itinerum incommoda suscipiebat, tamquam acrimoniam quorum adversarios habuit. Omnis qui ei incurrit, sicuti viro magnae fidei, spe sustento, caritate impulso, singularibus donis natura vel divina gratia ornato de eo est locutus.

Suum industriosum tempus terrenum die 18 mensis Aprilis anno 1805 hausit. Postrema verba eius ad omnibus ignoscendum, qui eum ipsum adflixerant, fuere. Ab anno 1926 exuviae eius, mox in Cathedrali Montis Regalis conditae, in Montis Maioris basilica Sanctae Catharinae Virginis et Martyris iaciunt. Si iam viventem populus sanctum duxerat eum, quam maxime haec sanctitatis fama post mortem eius crevit et hodie quoque vive permanet.

Quamobrem Servi Dei Causa Beatificationis et Canonizationis est incepta. Inter annum 1931 et annum 1991 Cephalaedii et Monte Regali processus inquisitionesque super eius vita, virtutibus ac sanctitatis fama sunt habiti. Denique a die 17 mensis Aprilis anno 2005 ad diem 26 mensis Martii anno 2006 apud Curiam ecclesiasticam Cephaludensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitate ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 30 mensis Maii anno 2008 est agnita. Positio est tum exarata et Consultorum Historicorum iudicio die 15 mensis Martii anno 2007 subiecta. Inde, consuetas secundum normas, disceptatum est an Servus Dei christianas virtutes heroico gradu excoluisset. Die 25 mensis Februarii anno 2020 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus faustum exi-

tum habuit. Patres Cardinales et Episcopi, diei 2 mensis Martii anno 2021 Ordinaria in Sessione congregati, Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroum in modum exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Mercurii Mariae Teresi, Archiepiscopi Montis Regalis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 17 mensis Martii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. 83 S.

B Fabius Fabene
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### **MATRITENSIS**

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Vincentii Nicasii Renuncio Toribio et XI Sociorum e Congregatione Sanctissimi Redemptoris († 1936)

#### DECRETUM SUPER MARTYRIO

«Magnificis exemplis virtutis consideratis, quae sancti martyres suae occisionis tempore praebuere, (...) in Deum fidere discimus, omne studium ad fidem nostram usque conferre, quia in martyrum constantia necnon eorum vi tormentis et morte forti animo ac laetitia superandis, potentia Dei mirabiliter refulget» (Sanctus Alphonsus Maria de' Liguori).

Cruenta religionis persecutione ineunte, quae in Hispania inter annum 1936 et annum 1939 habita est, duodecim religiosi Alphonsianae familiae, quorum sex presbyteri et sex fratres coadiutores, sunt interfecti. Matritensibus communitatibus erant Perpetui Succursus et Sancti Michaëlis Archangeli. Itaque oblata vita non tantum Congregationem suam illustraverunt, sed etiam fidei caritatisque in Christum Redemptorem exemplum quidem imitandum Ecclesiae praebuerunt.

#### Servi Dei autem sunt:

- 1. Vincentius Nicasius Renuncio Toribio. In loco v.d. Villayuda, prope Burgum, die 11 mensis Septembris anno 1876 ortum duxit. Professionem emisit anno 1895 et anno 1901 presbyter est ordinatus. Actionem missionariam navavit atque seminarii minoris alumnorum institutionem. Praefectus erat Sanctuarii Perpetui Succursus Matriti. Persecutione incepta, in carcerem est ductus et retentus duos fere menses. Occisus est die 7 mensis Novembris anno 1936. Cum ex cella eveheretur, exclamare auditus est: "Vitam pono pro fratribus meis Hispaniae, cuncta pro Congregatione proque Hispania miseranda".
- 2. Crescentius Severus Ortiz Blanco. Pampelonae est natus die 10 mensis Martii anno 1881. Votis anno 1900 nuncupatis, presbyter factus est anno 1905. Missiones ad populum industria praedicans necnon philosophiam docens, Austurgensi, Concensi, Valentiana et Barcinonensi in communitatibus

vixit. Matritum vix pervenerat, cum die 20 mensis Iulii anno 1936 captus est et interfectus.

- 3. Angelus Martínez Miquélez. In Navarrae urbe v.d. Funes die 2 mensis Martii anno 1907 est ortus. Anno 1925 inter religiosos Congregationis Sanctissimi Redemptoris professionem emisit atque Ordine presbyteratus auctus est anno 1930. Docendo ac apostolato missionario agendo plurimis in communitatibus se tradidit. Die 20 mensis Iulii anno 1936 a militibus est necatus.
- 4. Bernardus (in religione: Gabriel) Sáiz Gutiérrez. Die 23 mensis Iulii anno 1896 in loco v.d. *Melgosa de Burgos* natus est. Congregationis Sanctissimi Redemptoris vestem induit anno 1919 insequentique vota nuncupavit. Religiosus eximius continenti sedulitate ac oratione, Pampelonae Matritique ad officium culinarium se semper contulit. Martyrium passus est die 20 mensis Iulii anno 1936.
- 5. Nicesius Pérez del Palomar Quincoces. In Alavae vico v.d. *Tuesta* ortum duxit die 2 mensis Aprilis 1859. Professionem anno 1891 emisit. Firmam fortemque naturam habebat, fide interiorisque vitae cura roborata. Diversis in communitatibus quas habitavit, lignarii, agricolae, apiarii, structoris, carpentariique functus est munere. Aetate provectus necnon fere caecitate affectus, die 14 mensis Augusti anno 1936 prehensus est ac, duo post diebus, interfectus.
- 6. Gregorius Zugasti Fernández de Esquide. Natus est in vico v.d. *Murillo de Yerri* in Navarra die 12 mensis Martii anno 1884. Anno 1912 votis nuncupatis, Matriti semper vixit apud communitatem Perpetui Succursus, ad officinam librariam instituti opus praestans. Pius, fidus et oboediens religiosus aestimatus, evangelicam suam caritatem ostendit cum seniorem fratrem Servum Dei Nicesium Pérez del Palomar Quincoces non derelinqueret atque, una cum eo, martyrium pateretur die 16 mensis Augusti anno 1936.
- 7. ANICETUS LIZASOAIN LIZASO. Die 17 mensis Aprilis anno 1877 ortus est in Navarrae pago v.d. *Irañeta*. Congregationis Sanctissimi Redemptoris

professus ab anno 1896, plurimis in communitatibus moratus est ac, praeter quasdam res domesticas, munere sacristae, hostiarii et oeconomi est functus. Proditus, die 18 mensis Augusti anno 1936 captus est et necatus.

- 8. Iosephus Maria Urruchi Ortiz. Die 17 mensis Februarii anno 1909 in loco v.d. *Miranda de Ebro*, non longe a Burgo, est natus. Post professionem anno 1926 emissam, constantia ac labore summo studia perrexit, ita ut anno 1932 presbyter ordinaretur. In oppidis v.d. *Nava del Rey*, *Coruña*, *Cuenca* et *Vigo* vixit, deinde ad Matritum pervenit. Quadam inquisitione acta, die 22 mensis Augusti anno 1936 prehensus est nocturno tempore et interfectus. Septem et viginti annos natus, istorum Servorum Dei maxime erat iuvenis.
- 9. Iosephus Ioachimus (in religione: Paschalis) Erviti Insausti. Die 15 mensis Novembris anno 1902 in vico v.d. *Imotz* Navarrae ortum duxit. Intra communitatem Perpetui Succursus auxilium laboris dabat in coquinis. Prudens, pius ac certae fidei, postremum spatium in constanti oratione degit. Cadaver eius in via ad Vandalitiam est inventum die 22 mensis Augusti anno 1936.
- 10. Antonius Girón González. In oppido v.d. *Ponferrada*, intra provinciae Legionensis fines, natus est die 11 mensis Decembris anno 1871. Haud communibus intellectus dotibus ac alta interiore vita ornatus, officium magistri et formatoris navavit atque provicialis consultor fuit. Usque ad finem, rosario assidue recitans, devotionem suam in Virginem patefecit. Die 30 mensis Augusti anno 1936 a militibus compertus, est occisus.
- 11. Donatus Jiménez Bibiano. Die 21 mensis Martii anno 1873 ortus est in loco v.d. *Alaejos*, inter Vallisoletum et Salmanticam. Votis anno 1893 nuncupatis, presbyter ordinatus est anno 1899. Superioris munere communitatum quas habitavit fere semper functus est atque missionariae actioni vocationibusque fovendis se tradidit. In carcerem ductus est et necatus probabiliter nocturno tempore diei 17 mensis Septembris anno 1936.

12. Raphaël (in religione: Maximus) Perea Pinedo. In vico v.d. Villalba de Losa, Burgi in provincia, die 24 mensis Octobris anno 1903 est natus. Professione emissa anno 1926, in Asturgensi, Santanderensi et ultimo Matritensi communitatibus vixit. Benignus et laetus natura, ministerii spiritu largus, munere hostiarii, sacristae, oeconomi et coqui est functus. Captus et interfectus est die 2 mensis Novembris anno 1936.

Illius temporis persecutio vera fuit vis communis et ad artem redacta in odium fidei et in odium Ecclesiae, sicut iniuriae a militibus perpetratae erga sacras aedes et religiosorum domos testificantur. Persaeve ipsi agebant eo quod coram hominibus Deo consecratis, virtuosis religiosis caritate plenis adessent. Servi Dei autem sui vitae status illo atrocitatum tempore pericula noverant atque Providentiae voluntatique Domini omnino se commiserunt. Post obitum eorum, intra Congregationem Sanctissimi Redemptoris ad testimonia de ipsorum vita et martyrio colligenda nulla interposita mora perventum est, cum omnes cuorem eorum ob fidem in Christum et in Ecclesiam effusum putarent.

Hac ipsa fama, quod Servorum Dei Causa beatificationis seu declarationis martyrii inciperetur oportere habitum est. Apud Curiam ecclesiasticam Matritensem Inquisitio dioecesana est celebrata a die 19 mensis Septembris anno 2006 ad diem 27 mensis Novembris anno 2007. Cuius iuridica de validitate haec Congregatio de Causis Sanctorum decretum edidit die 24 mensis Martii anno 2010. Positio inde est confecta atque sub iudicio Consultorum Historicorum die 29 mensis Ianuarii anno 2019 posita. Postea disceptatum est, consuetas secundum normas, an Servorum Dei verum fuisset martyrium. Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus votum adfirmativum die 24 mensis Septembris anno 2020 protulit. Patres Cardinales et Episcopi, die 10 mensis Aprilis anno 2021 Ordinaria in Sessione congregati, Servos Dei in odium fidei interfectos esse sunt professi.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de martyrio eiusque causa Servorum Dei Vincentii Nicasii Renuncio Toribio et XI Sociorum, e Congregatione Sanctissimi Redemptoris, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 24 mensis Aprilis a. D. 2021.

 $\begin{array}{c} \text{Marcellus Card. Semeraro} \\ \textit{Praefectus} \end{array}$ 

L. \$\mathcal{B}\$ S.

B FABIUS FABENE
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### **PANORMITANA**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Petri Marcellini Corradini Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis, Fundatoris Congregationis Sororum Colleginarum Sacrae Familiae (1658-1743)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Caritas Christi urget nos» (2 Cor 5, 14).

Servus Dei Petrus Marcellinus Corradini suum sanctitatis iter perfecit ut pastor providus, amicitia Dei caritateque plenus. Evangelio oboediens tacitaeque conscientiae suae voci, ministerium diligentia exercuit, pauperes defendit ac tuitus est Ecclesiae libertatem. Sic imago Christi, Ecclesiae Sponsi et Boni hominum Pastoris, est factus.

Servus Dei Setiae natus est die 2 mensis Iunii anno 1658. Insequenti die Baptisma suscepit atque Venerabilis Serva Dei Catharina Savelli commater ei fuit, bene virtutibus suis quoddamque "oratorium domesticum" ad puellas educandas condidisse nota. Cum doctoris gradum in utroque iure apud Romanum Sapientiae Archigymnasium adeptus esset, Cardinalis Benedicti Pamphilj auditor factus est ac auxilium laboris Curiae Romanae praestare incepit. Sacerdotali vocatione dein percepta, omnia de suis bonis paternis iura recusavit ac die 10 mensis Iunii anno 1702 presbyteratu est auctus. Causas, a Sancta Sede sibi commissas, competenter et diligenter expediebat, adeo ut Summi Pontificis Clementis XI gratiam iniret. Qui die 7 mensis Novembris anno 1707 Archiepiscopum Atheniensiem in partibus infidelium elegit eum atque die 18 mensis Maii anno 1712 Cardinalem creavit. Sancti Ioannis ante Portam Latinam ad annum 1726 titulum habuit, postea Sanctae Mariae trans Tiberim.

Suburbicariae dioecesis Tusculanae Episcopus die 15 mensis Decembris anno 1734 renuntiatus, episcopalem pastorali Concilii Tridentini caritate inspiratum habitum praeoptavit. Ecclesiam suam dilexit, formationem cleri religiosorumque fidelitatem in eorum charisma provexit, dioecesim identidem visitavit normasque manavit pro vero animarum bono. Vires impendit ad scientiam promovendam ac praesertim ad humillimas sortes adiuvandas. Inter maxima quae perfecit, valetudinarium Romae Sancti Gallicani, cuius protector nominatus est, atque Congregatio Colleginarum Sacrae Familiae ad

instituendas erudiendasque populi puellas, cuius prima domus Setiae anno 1717 est aperta, annumerantur. Protectoris munere aliquot religiosorum ordinum piorumque locorum functus est quoque, sicuti coenobiorum Cassinensis et Sublacensis. Congregationem Passionis Iesu agnoscendam fovit, ut sanctus Paulus a Cruce propositum a Deo praeceptum complere posset.

In conclavi anni 1730 Imperatoris Austriae vetum ad electionem suam humilitate accepit atque in conclavi anni 1740 ipse electionem renuit suam ob senectutem Ecclesiaeque necessitudinem. Paulo post, vita eius Romae consummata est die 8 mensis Februarii anno 1743 et in ecclesia Sanctae Mariae trans Tiberim est sepultus.

Servus Dei ex interiori vita pro Ecclesia Regnoque Dei zelum trahebat: amator Christi, ad ministerium fidei Evangeliumque nuntiandum vitam tradidit. Fervida precatio eum virum Dei reddebat ac devotio erga Virginem Mariam, quam libenter in templo tituli sibi commissi trans Tiberim invocare solebat, ut virtutum exercitio continenter cresceret, iuvit. Caritate, cuius praecepto, perseverantia iustitiaeque dilectione semper fidelis mansit, eminuit. Populi Dei pastor, mansuetudine ac fortitudine uti valuit. Religiosorum protector suarumque Sororum fundator praesertim, prudentiae, sedulitatis ac temperantiae fuit exemplum. Eius virtutum fama numquam evanuit, in primis per Colleginarum Sacrae Familiae opus et divulgatio, quae ab eo non tantum sui cursus habuerunt initium sed et validissimum sui charismatis inflatum.

Claram propter sanctitatis famam, qua circumdatur, Servi Dei Causa beatificationis et canonizationis est instructa. Apud Curiam ecclesiasticam Panormitanam Inquisitio dioecesana die 19 mensis Maii anno 1993 est incepta ac die 17 mensis Octobris anno 1999 peracta, atque de eius iuridica validitate haec Congregatio de Causis Sanctorum fauste locuta est per decretum diei 16 mensis Martii anno 2001. Positione confecta necnon die 20 mensis Martii anno 2018 Consultorum Historicum iudicio subiecta, inde disceptatum est an Servus Dei virtutes christianas heroico in gradu excoluisset. Die 3 mensis Martii anno 2020 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus positivum habuit exitum. Patres Cardinales et Episcopi, diei 20 mensis Aprilis anno 2021 Ordinaria in Sessione, Servum Dei professi sunt heroico modo exercuisse theologales, cardinales iisque adnexas virtutes.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Petri Marcellini Corradini, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis, Fundatoris Congregationis Sororum Colleginarum Sacrae Familiae, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 24 mensis Aprilis a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. 88 S.

B Fabius Fabene
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### **ROMANA**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Emmanuelis Stablum, Religiosi professi Congregationis Filiorum Immaculatae Conceptionis (1895-1950)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Samaritanus quidam iter faciens, venit secus eum et videns eum misericordia motus est, et appropians alligavit vulnera eius infundens oleum et vinum; et imponens illum in iumentum suum duxit in stabulum et curam eius egit» (Lc 10, 33-34).

Verbis Evangelii ductus, Servus Dei Emmanuel Stablum ministerium apostolicum plane complevit, et animas et corpora curans: ipse, uti medicus ac idem religiosus, industriosae caritatis excellente testimonium pro tempore nostro reliquit.

Servus Dei die 10 mensis Iunii anno 1895 ortus est Tertiolasii, Tridentina in provincia. Tredecim annos natus, dum ad extremum annum Scholae Popularis se applicaret, ob casum patre est orbatus. Maximus natu e fratribus, insequenti aestate matrem adiuvit opere faciendo. Anno 1910, vidua matre consentiente, adfirmative Deo respondit, eum ad vitam religiosam vocanti, ac postulans ingressus est inter Filios Immaculatae Conceptionis. Sibi religiosam vestem induxit et die 15 mensis Augusti anno 1913 vota nuncupavit. Cum philosophiam theologiamque disceret, adiutabilibus et institutoriis Congregationis operibus applicatus est Canturii, Mediolani et Romae. Capitulum Generale anni 1920, iuxta Congregationis charisma, proprios valetudinarios condi censuit necnon aliquos religiosos mitti ad medicinam discendam. Itaque Servus Dei electus est ut primus futurus Congregationis medicus fieret. Penitus oboediente animo superiorum designationem accepit ac Romae, Mediolani et ultimo Neapoli medicinae studuit. Quo loco doctoris gradum anno 1930 adeptus est.

Opus Romae apud valetudinarium Filiorum Immaculatae Conceptionis inchoavit, cui ipse postea nomen dedit "Institutum Dermopathologicum Immaculatae". Compendiatum nomen, quo institutum designabatur, scilicet "IDI", secundum Servum Dei paulinam hortationem, "Induimini Dominum Iesum" (Rm 13,14), memorare debebat. Eidemque instituto ab anno 1936 praefuit. Valetudinarium quidem per eum progressum est scientia, religione

ac societate promovenda. Operi medici magnam pauperum egenorumque navitatem coniunxit, annis praesertim secundi totius mundi belli. Consociationi Medicorum Catholicorum Italiae instituendae adiumentum praebuit. Communitatis superior, fratres ad consilium admiscere atque continuam eorum formationem curare praecipue valuit. Mense Septembri anno 1947 Vicarius Generalis Congregationis declaratus est atque duos annos communitates, in una tantum provincia tunc constitutas, visitavit.

Servi Dei exemplum fidei caritatisque continuationem perspicue patefacit. Actu fidei et caritatis in Deum diem incipere et claudere cupiebat,
qua causa haud communi fervore in oratione morabatur. Missae intererat
summa pietate ac perinde Communionem sumebat. Ut pro voluntate Dei
ambulare posset, intercessionem Virginis Mariae assidue quaerebat. Cum
munere medicorum praesidis religiosorumque antistitis fungeretur, prudens,
callidus fuit et temperans. Honestus et pauper vestitu, pecuniam perquam
raro secum ferebat. Aegrotantes modestia et humilitate adibat, quorum spem
et consolationem excitare valebat. Intellegentia sua ac peritia, sed maxime
virtutibus, magni existimabatur et probabatur valde.

Anno 1948 prima gravis oncologici morbis signa in corpore eius comparuerunt. Bis Summi Pontificis Venerabilis Servi Dei Pii XII solacium benedictionis recepit, per sanctum Ioannem Baptistam Montini, dein Paulum VI, illo tempore Secretariae Status Substitutum pro Ordinariis Negotiis. Dilectione religiosorum, matris Palminae propinquorumque suorum circumdatus, Servus Dei die 16 mensis Martii anno 1950 animam Domino reddidit.

Eius sanctitatis fama numquam extincta est. Quapropter, cum Servi Dei Causam beatificationis et canonizationis incipi statutum esset, die 6 mensis Octobris anno 2000 apud Curiam ecclesiasticam Vicariatus Urbis Inquisitioni dioecesanae datum est initium, quae postea die 10 mensis Iunii anno 2005 est peracta. Haec Congregatio de Causis Sanctorum eius iuridicam validitatem per decretum diei 17 mensis Novembris anno 2006 agnovit. Positio ultimo confecta, iudicio Consultorum Historicorum die 9 mensis Octobris anno 2018 est supposita. Inde disceptatum est, consuetas secundum normas, an Servus Dei virtutes christianas in gradu heroico excoluisset. Die 30 mensis Aprilis anno 2020 Consultores Theologi votum positivum protulerunt. Die 13 mensis Aprilis anno 2021 Patres Cardinales et Episcopi, eorum Sessione Ordinaria interveniente, Servum Dei professi sunt heroico more exercuisse theologales, cardinales iisque adnexas virtutes.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Emmanuelis Stablum, Religiosi professi Congregationis Filiorum Immaculatae Conceptionis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 24 mensis Aprilis a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

B FABIUS FABENE
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

## BONAËRENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Henrici Ernesti Shaw, Christifidelis laici et Patrisfamilias (1921-1962)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Sine Caritate nihil est perfectum».

Divinae voluntati plane adherens atque sui ipsius oblationem continenter agens, Servus Dei Henricus Ernestus Shaw vocationi ad sanctitatem large respondit ac pro omnibus caritate augere cupientibus factus est exemplum. Sponsus fide praeditus, novem liberorum pater, susceptor bene de rebus domesticis constitutus, Actionis Catholicae Argentinae praeses, Sodalicii Catholici Rectorum Impresarum conditor, Domus Libri Catholici fundator, legum pro operariis inventor, Universitatis Catholicae Argentinae fautor ac plurimarum societatum catholicarum industriosus vir, "excellentiorem viam" (1Cor 12, 13) nam semper quaesivit.

Servus Dei Lutetiae Parisiorum ortus est die 26 mensis Februarii anno 1921 Argentina quadam ex familia. Fere tertium annum agens, Bonum Aërem rediit atque anno 1925 matre est orbatus. Primum Collegium Fratrum Scholarum Christianarum, postea Scholam Officialium Copiarum Argentinarum frequentavit, ubi Academicis successibus, disciplinae observantia christianoque testimonio eminebat.

Ioannis Cardinalis Verdier operam v.d. *Manual de Cuestiones Contemporaneas* legens, Ecclesiae sociali doctrina affectus est et verum fidei iter inchoavit. Misericordiae opera laetitia complere exquirebat, ita ut Dei praesentis signum propinquis, amicis sociisque suis fieret. Prudentia et perseverantia nexum inter Evangelium nuntiandum et humanitatem promovendam percepit, cupiditati boni susceptoris exitus sapienter miscens studium ad societatem provehendam.

Rectoris muneribus functus est, usque ad officium Procuratoris negotiorum. Plurimarum fabricarum familiae socius erat Consilii administrationis. Ministros operariosque adiuvit, ut suorum iurium officiorumque essent conscii cavens. Sine satietate pro pace et iustitia operabatur. Meras actiones beneficas fecit atque episcopatum Argentinum ad litteras pastorales collectivas anni 1956 de Pace societatis fovenda ac promovendis operariis

eorumque munere edendas auxilio laboris adiuvit. Numquam ob iacturas fractus est animo, cum prosperitatem saepe invisibilem nec ratiocinandi arti subici posse novisset.

Die 23 mensis Octobris anno 1943 Caeciliam Bunge uxorem duxit, ex qua filios Georgium Henricum, Saram Mariam, Caeciliam Luciam Mariam, Elisabetham Mariam, Ioannem Michaëlem Mariam, Iosephum Mariam Leonem, Mariam Aloisiam, Isabellam Teresiam Mariam et Gabrielem Mariam Emmanuelem habuit. Sub tutela Sanctissimae Virginis Mariae familiam suam posuit, affinitatem roborans etiam rosario cotidie recitando. Fidelitatis sponsus et benignitatis pater fuit exemplum.

Oboediens Ecclesiae filius, opus Evangelii nuntiandi perfecit variis in ecclesialibus consociationibus. Una cum uxore Motui Christiano Familiarum interfuit coetuum Nazareth. Ab anno 1947 socius fuit Actionis Catholicae Argentinae, cuius nationis Praeses factus est virorum. Anno 1958 auxilium laboris praestitit Bonaërensi sodalicio v.d. Serra Club erigendo.

Peculiarem Eucharisticam pietatem colebat, quae eius totam imbuebat vitam. Ex qua vim trahebat ad iter perfectionis christianae faciendum, ad opus pro bono in primis egenorum exercedum, ad munus socialis pacis gerendum. Per Eucharistiae dilectionem homines suos cunctos fratres agnoscebat.

Sincero christiano habitu aliquot per annos infirmitatem substulit. Die 27 mensis Augusti anno 1962 Pascham aeternam incepit. Tam in vita valde existimatus, quam in morte memoria eius usque facta est clara sanctitatis fama.

Quapropter Servi Dei Causa beatificationis et canonizationis est instructa. Apud Curiam ecclesiasticam Bonaërensem quadam Inquisitio "ne pereant probationes" habita est inter annos 1999 et 2002. Die 1 mensis Aprilis anno 2005 Georgius Marius Cardinalis Bergoglio, Archiepiscopus Bonaërensis, Inquisitionem dioecesanam instituit, quae ad finem pervenit die 19 mensis Septembris anno 2013. Haec Congregatio de Causis Sanctorum eius iuridicam validitatem agnovit per decretum diei 16 mensis Ianuarii anno 2015. Positione confecta, disceptatum est, consuetas secundum normas, an Servus Dei virtutes christianas heroico in gradu excoluisset. Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus die 25 mensis Iunii anno 2019 adfirmativum votum protulit. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione diei 20 mensis Aprilis anno 2021 congregati, Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico more exercuisse sunt professi.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Henrici Ernesti Shaw, Christifidelis laici et Paterfamilias, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 24 mensis Aprilis a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

FABIUS FABENE Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

## CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

## MONTIS LAUREI et GATINENSI

de finium mutatione

## **DECRETUM**

Quo aptius christifidelium pastorali curae consuli possit, Exc.mi PP. DD. Raimundus Poisson, Episcopus Montis Laurei, et Paulus Andreas Durocher, Archiepiscopus Gatinensis, unanimo consensu ab Apostolica Sede expostulaverunt ut circumscriptionum sibi concreditarum fines immutarentur.

Congregatio pro Episcopis, praehabito favorabili voto Exc.mi P.D. Ivani Jurkovič, Archiepiscopi titulo Corbaviensis et in Canada Apostolici Nuntii, ratam huiusmodi immutationem christifidelium bono profuturam, vigore specialium facultatum sibi a Summo Pontifice, Francisco, Divina Providentia PP., tributarum, oblatis precibus annuere censuit.

Quapropter, hoc Decreto, perinde valituro ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent, a dioecesi Montis Laurei distrahit et archidioecesi Gatinensi adnectit integrum territorium Paroeciarum vulgo nominatarum L'Assomption-de-Marie, Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire et Saint-Patrick in municipio vulgo nominato Maniwaki, Sainte-Marie-de-l'Incarnation in municipio vulgo nominato Gracefield et Notre-Dame-du-Mont-Carmel in municipio vulgo nominato Duhamel, mutatis, hac ratione, utriusque ecclesiasticae circumscriptionis finibus.

Quamobrem documenta et acta praefati territorii clericos, fideles ac bona temporalia respicientia a Curia Montis Laurei ad Curiam Gatinensem transmittantur.

Ad haec perficienda Congregatio pro Episcopis deputat memoratum Exc.mum Apostolicum Nuntium vel, ipso a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis in Canada gestorem, necessarias et opportunas eisdem tribuens facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad eandem Congrega-

tionem, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 20 mensis Maii anno 2022.

Marcus Card. Ouellet

Praefectus

Elson de Jesus Montanari a Secretis

L. 83 S.

#### PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus PP., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

- die 7 Maii 2022. Episcopali Ecclesiae Civitatis Castelli, unitae in persona Episcopi Ecclesiae Eugubinae, Exc.mum P.D. Lucianum Paolucci Bedini, Episcopum Eugubinum.
- Suburbicariae Ecclesiae Veliternae-Signinae Exc.mum P.D. Stephanum Russo, Episcopum emeritum Fabrianensem-Mathelicensem, hactenus Conferentiae Episcoporum Italiae Secretarium Generalem, quem proinde a vinculo huius Officii absolvit.
- Episcopali Ecclesiae Neocastrensi R.D. Seraphinum Parisi, e clero archidioecesis Crotonensis-Sanctae Severinae, hactenus Parochum et Studii Biblici Dioecesani Directorem.
- die 9 Maii. Titulari Episcopali Ecclesiae Serteitanae R.D. Michaëlem G. Woost, e clero Clevelandensi, ibique hactenus Professori Theologiae in Seminario Maiori Sanctae Mariae, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
- die 13 Maii. Metropolitanae Ecclesiae Pragensi Exc.mum P.D. Ioannem Graubner, hactenus Archiepiscopum Metropolitam Olomucensem.
- die 17 Maii. Titulari Episcopali Ecclesiae Bavagalianensi R.D. Bertillum Ioannem Morsch, e clero archidioecesis Sanctae Mariae, ibique hactenus Vicarium Generalem et Ecclesiae Cathedralis Parochum, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Portalegrensis in Brasilia.
- die 18 Maii. Episcopali Ecclesiae Cimbotiensi R.D. Angelum Ernestum Zapata Bances, O.C.D, hactenus Curionem paroeciae vulgo "San José" in archidioecesi Limana.
- die 21 Maii. Titulari Episcopali Ecclesiae Masclianensi R.D. Fabianum González Balsa, e clero Bonaërensi, Parochum in Rivogallaecensi dioecesi.
- die 23 Maii. Metropolitanae Ecclesiae Detroitensi Exc.mum P.D. Paulum Fitzpatricium Russel, Archiepiscopum titularem Novensem in Dalmatia,

hactenus Apostolicum Nuntium, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis, eidem servans titulum archiepiscopalem Novensem in Dalmatia.

- die 24 Maii 2022. Episcopali Ecclesiae Sancti Augustini R.D. Ericum Thomam Pohlmeier, e clero dioecesis Petriculanae, ibidemque hactenus Officiorum pro Formatione Permanenti Clericorum et pro Formatione Diaconorum necnon pro Catechesi Moderatorem atque Curionem paroeciae Christi Regis in oppido Petriculano.
- die 26 Maii. Episcopali Ecclesiae Brunensi Exc.mum P.D. Paulum Konzbul, hactenus Episcopum titularem Lutomislensem et Auxiliarem dioecesis Brunensis.
- die 27 Maii. Titulari Episcopali Ecclesiae Aquensi in Mauretania R.D. Balthasarem Reina, e clero archidioecesis Agrigentinae, iam ibique Rectorem Seminarii Archiepiscopalis, quem deputavit Urbis Auxiliarem.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Medelitanae R.D. Richardum Lamba, e clero Romano, hactenus in Urbe Curionem paroeciae Sancti Pontiani, quem deputavit Urbis Auxiliarem.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Titulanae in Proconsulari R.D. Danielem Salera, e clero Romano, hactenus in Urbe Curionem paroeciae Sancti Frumentii, quem deputavit Urbis Auxiliarem.
- die 1 Iunii. Episcopali Ecclesiae Sancti Hieronymi Terraebonae Montis Laurei, noviter erectae, Exc.mum P.D. Raimundum Poisson, hactenus Episcopum Sancti Hieronymi Terraebonae simulque Montis Laurei.
- die 2 Iunii. Episcopali Ecclesiae Vinonaënsi-Roffensi Exc.mum P.D. Robertum Barron, hactenus Episcopum Titularem Macrianensem in Mauretania et Auxiliarem archidioecesis Angelorum in California.
- die 3 Iunii. Titulari Episcopali Ecclesiae Glavinitzensi R.D. Gustavum Adolfum Rosales Escobar, e clero Conchensi in Aequatore, Seminarii Maioris Rectorem, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Guayaquilensis.

# CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

#### RESCRIPTUM «EX AUDIENTIA SS.MI»

De derogatione can. 588 §2 CIC.

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza dell'11 febbraio u.s. ai sottoscritti Cardinale Prefetto e Arcivescovo Segretario ha concesso alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica la facoltà di autorizzare, discrezionalmente e nei singoli casi, ai sodali non chierici il conferimento dell'ufficio di Superiore maggiore in Istituti religiosi clericali di diritto pontificio e nelle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio della Chiesa latina e da essa dipendenti, in deroga al can. 588 §2 CIC e al diritto proprio dell'Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica, fermo restando il can. 134 §1.

- 1. Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è nominato Superiore locale dal Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio.
- 2. Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è nominato Superiore maggiore, dopo aver ottenuto licenza scritta della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica su istanza del Moderatore supremo con il consenso del Consiglio.
- 3. Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di Diritto Pontificio eletto Moderatore supremo o Superiore maggiore, secondo le modalità previste dal diritto proprio, necessita della conferma mediante licenza scritta della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

4. Nei casi previsti ai §§2-3 la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica si riserva di valutare il singolo caso e le motivazioni addotte dal Moderatore supremo o dal Capitolo generale.

Il Santo Padre ha altresì ordinato che il presente Rescritto sia pubblicato su L'Osservatore Romano, e successivamente nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, entrando in vigore in data odierna.

Dal Vaticano, 18 maggio 2022

João Braz Card. de Aviz

Prefetto

& José Rodríguez Carballo, O.F.M. Arcivescovo Segretario

## ACTA TRIBUNALIUM

## PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Indulgentia conceditur occasione II Diei Mundialis Avorum et Senum.

#### **DECRETUM**

Paenitentiaria Apostolica, ad augendam fidelium religionem animarumque salutem, vi facultatum sibi a Summo Pontifice Francisco Divina Providentia Papa tributarum, attentis precibus nuper allatis ab Em.mo Domino Coëmgeno Iosepho S.R.E. Card. Farrell, Praefecto Dicasterii pro Laicis, Familia et Vita, occasione Secundi Mundialis Avorum et Senum Diei, quarta die Dominica mensis Iulii a Summo Pontifice iam instituti, de caelestibus Ecclesiae thesauris benigne concedit plenariam Indulgentiam, suetis sub condicionibus (sacramentali Confessione, eucharistica Communione et oratione ad mentem Summi Pontificis) ab avis, senibus omnibusque christifidelibus vere paenitentibus atque caritate compulsis lucrandam, quam etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicare possint si, occasione Secundi Mundialis Avorum et Senum Diei, sollemni interfuerint celebrationi cui SS.mus Pater Franciscus in Papali Basilica Vaticana praesidebit, vel varias participaverint functiones quae totum per orbem terrarum peragentur.

Hoc Misericordiae Tribunal insuper *plenariam* concedit Indulgentiam a fidelibus ipso die lucrandam si, congruo tempore destinato, realiter vel per communicationis instrumenta senes inviserint fratres qui in necessitatibus difficultatibusve versantur (ut aegroti, deserti, inhabiles hisque similes).

Infirmi senes omnesque qui gravi causa domo exire nequeunt, pariter plenariam consequi poterunt Indulgentiam, concepta detestatione cuiusque peccati et intentione praestandi, ubi primum licuerit, tres consuetas condiciones, si sacris functionibus Mundialis Diei se spiritaliter adiunxerint, praesertim dum Summi Pontificis verba et celebrationes per communicationis instrumenta propagabuntur, precibus doloribusque suis vel incommodis propriae vitae misericordi Deo oblatis.

Quo igitur accessus, ad divinam veniam per Ecclesiae claves consequendam, facilior pro pastorali caritate evadat, haec Paenitentiaria enixe rogat ut sacerdotes, opportunis facultatibus ad confessiones excipiendas praediti, prompto et generoso animo, celebrationi Paenitentiae sese praebeant.

Praesenti pro Secundo Mundiali Avorum et Senum Die valituro. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die xxx mensis Maii, anno Dominicae Incarnationis mmxxii.

Maurus Card. Piacenza

Paenitentiarius Maior

Christophorus Nykiel

Regens

## DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Giovedì, 19 maggio, S.E. il Sig. Aamir Shouket, Ambasciatore del Pakistan;

Giovedì, 19 maggio, S.E. il Sig. Omar Saif Saeed Ghobash, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti;

Giovedì, 19 maggio, S.E. la Sig.ra Appolonie Nibona, Ambasciatore del Burundi;

Giovedì, 19 maggio, S.E. Sheikh Mohammed bin Yousef bin Jassim Jabor Al-Thani, Ambasciatore del Qatar;

Lunedì, 30 maggio, S.E. la Sig.ra Teresa Susana Subieta Serrano, Ambasciatore dello Stato Plurinazionale di Bolivia;

Venerdì, 3 giugno, S.E. il Sig. RIGOBERT ITOUA, Ambasciatore della Repubblica del Congo.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Lunedì, 23 maggio, S.E. il Sig. Dimitar Kovachevski, Presidente del Governo della Repubblica di Macedonia del Nord;

Lunedì, 23 maggio, S.E. il Sig. Kiril Petkov, Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria;

Lunedì, 30 maggio, S.E. il Sig. Mukhtar Tileuberdi, Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Kazakhstan. Il Santo Padre si è recato presso la Pontificia Università Urbaniana, dove ha incontrato i giovani di Scholas Occurrentes e dialogato con gli studenti della Scuola Laudato si' provenienti da diversi Paesi, il giorno 19 maggio; si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma dove, a conclusione del mese mariano, ha presieduto la recita del Santo Rosario per la Pace davanti alla statua di Maria Regina Pacis, il giorno 31 maggio.

#### SEGRETERIA DI STATO

#### NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

- 13 maggio 2022 S.E.R. Mons. Luciano Suriani, Arcivescovo tit. di Amiterno, finora Nunzio Apostolico in Serbia, Nunzio Apostolico in Bulgaria.
- » S.E.R. Mons. Dagoberto Campos Salas, Arcivescovo tit. di Forontoniana, finora Nunzio Apostolico in Liberia, Gambia e Sierra Leone, Nunzio Apostolico in Panamá.
- 21 » S.E.R. Mons. Luciano Suriani, Arcivescovo tit. di Amiterno, Nunzio Apostolico in Bulgaria, Nunzio Apostolico in Macedonia del Nord.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato:

14 2022 I Rev.di Sacerdoti: Matthias Ambros, Professore presso la marzo Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana a Roma (Italia); Davide Cito, Vice Rettore della Pontificia Università della Santa Croce a Roma; Mario Ángel Flores Ramos, già Rettore della Universidad Pontificia de México; Andrea Stabellini, Professore presso la Facoltà di Teologia di Lugano (Svizzera); Philippe Vallin, Professore presso la Facoltà di Teologia Cattolica dell'*Université de Strasbourg* (Francia); il Rev.do Signore Mauro Mantovani, S.D.B., Decano della Facoltà di Filosofia della Università Pontificia Salesiana a Roma; i Rev.di Padri: Salvatore Currò, C.S.I., Direttore dell'Istituto di Teologia Pastorale della Università Pontificia Salesiana a Roma; Youssef Nasr, B.S., Segretario Generale delle Scuole Cattoliche del Libano; José V.C. Quilongquilong, S.I., Rettore della Loyola House of Studies dell'Ateneo de Manila University (Filippine); Enrique Sanz Giménez-Rico, S.I., Rettore della Universidad Pontificia Comillas a Madrid (Spagna); le Rev.de Suore: María Luisa Berzosa González, F.I., Direttrice del Movimento Fe y Alegría in Spagna; Martha Séïde, F.M.A., Professore presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium" della Università Pontificia Salesiana a Roma: i Ch.mi Professori: Franco Anelli, Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano (Italia); José María Del Corral, Direttore mondiale della Fondazione Pontificia Scholas

Occurrentes; Isabel Capeloa Gil, Rettore dell'Universidade Católica Portuguesa a Lisbona (Portogallo) e Presidente della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche; Marianne Evans Mount, Presidente della Catholic Distance University a Charleston (Stati Uniti d'America); Jean-Paul Niyigena, Professore presso l'Université Catholique du Rwanda; Enrique Palmeyro, Direttore mondiale della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes; Guy Selderslagh, Segretario Generale dell'European Committee for Catholic Education, Consultori della Congregazione per l'Educazione Cattolica «ad quinquennium».

14 marzo 2022

La Ch.ma Prof.ssa Emilce Cuda, Segretario della Pontificia Commissione per l'America Latina, Membro della Pontificia Accademia per la Vita «ad quinquennium».

L'Em.mo Card. Willem Jacobus Eijk; gli Ecc.mi Mons.ri: Fernando Natalio Chomalí Garib; Anthony Colin Fisher, O.P.; Noël Simard; il Rev.do Mons. Luño Angel Rodríguez; i Rev.di: Maurizio Chiodi; Roberto Colombo; Aníbal Gil Lopes; i Rev.di Padri: Tomi Thomas, I.M.S.; Simporé Jacques Koudoubi, M.I.; gli Ill.mi Prof.ri: Nigel Biggar; Jokin De Irala Estévez; Abdel Messih Shehata Farag Mounir; Rodrigo Guerra López; Ignatius John Keown; Kostantinos Kornarakis; Jean-Marie Le Méné; Manfred Lütz; Adriano Pessina; Alejandro César Serani Merlo; Avraham Steinberg; William F. Sullivan; Daniel Sulmasy; Fernando Fishel Szlajen; Marie-Jo Thiel; Angelo Luigi Vescovi; Alberto Villani; Shinya Yamanaka; e le Ill.me Prof.sse: Etsuko Akiba; Katarina Le Blanc; Mónica López Barahona, Membri della medesima Pontificia Accademia per la Vita «in aliud quinquennium».

Gli Ill.mi Prof.ri: Ivan Luts; Anne-Marie Pelletier; René Zamora Marín, Membri della medesima Pontificia Accademia per la Vita «usque ad octogesimum annum aetatis».

3 maggio

Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Luis Antonio G. Tagle, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli; Orani João Tempesta, O. Cist., Arcivescovo di São Sebastião do Rio de Janeiro (Brasile); Charles Maung Bo, S.D.B., Arcivescovo di Yangon (Myanmar); Daniel Fernando Sturla Berhouet, S.D.B., Arcivescovo di Montevideo (Uruguay); Blase Joseph Cupich, Arcivescovo di Chicago (Stati Uniti d'America); Cristóbal López Romero, S.D.B., Arcivescovo di Rabat (Marocco); Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; Konrad

Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità: Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi; Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi; gli Ecc.mi Mons.ri: Lazzaro You Heung-sik, Prefetto della Congregazione per il Clero; Filippo Iannone, O. Carm., Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; Ilson de Jesus Montanari, Segretario della Congregazione per i Vescovi; Jean Legrez, O.P., Arcivescovo di Albi (Francia); Jaime Spengler, O.F.M., Arcivescovo di Porto Alegre (Brasile): Jorge Carlos Patrón Wong, Arcivescovo di Jalapa (Messico); Mario Iceta Gavicagogeascoa, Arcivescovo di Burgos (Spagna); David Douglas Crosby, O.M.I., Vescovo di Hamilton (Canada): Edmar Perón, Vescovo di Paranaguá (Brasile); Hugh Gilbert, O.S.B., Vescovo di Aberdeen (Gran Bretagna), Membri della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti «ad quinquennium».

L'Em.mo Sig. Card. Celestino Aós Braco, O.F.M. Cap., Arcivescovo di Santiago de Chile (Cile), e l'Ecc.mo Mons. Joseph Augustine Di Noia, O.P., Segretario Aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Membri della medesima Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti « usque ad octogesimum annum aetatis ».

24 maggio 2022 L'Em.mo Sig. Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, a norma dell'Art. 26 § 1 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, Presidente della medesima Conferenza Episcopale Italiana «ad quinquennium».

### NECROLOGIO

| 10 | maggio   | 2022     | Mons. Robert Henry Brom, Vescovo em. di San Diego (Stati Uniti d'America).                                                                                                                            |
|----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| »  | *        | <b>»</b> | Mons. Peter Wu Junwei, Vescovo Prefetto Apostolico di Xinjiang [Kiangchow] (Cina Continentale).                                                                                                       |
| 12 | <b>»</b> | *        | Mons. Luis Albeiro Cortés Rendón, Vescovo tit. di Fidoloma, Ausiliare di Pereira ( $Colombia$ ).                                                                                                      |
| 14 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Francesco Zerrillo, Vescovo em. di Lucera-Troia ( $Italia$ ).                                                                                                                                   |
| 15 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Martin Munyanyi, Vescovo em. di Gweru ( $Zimbabwe$ ).                                                                                                                                           |
| 18 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Fernando Guimarães Kevanu, Vescovo em. di Ondjiva $(Angola)$ .                                                                                                                                  |
| 21 | *        | <b>»</b> | Mons. Emil Aloysius W<br>cela, Vescovo tit. di Filaca, già Ausiliare di Rockville Centre (Stati Uniti d'America).                                                                                     |
| 25 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Luis Guillermo Eichhorn, Vescovo em. di Morón $(Argentina)$ .                                                                                                                                   |
| 27 | *        | »        | Sua Em.za il Sig. Card. Angelo Sodano, del Titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano e in commendam del Titolo di S. Maria Nuova, Segretario di Stato emerito, Decano em. del Collegio Cardinalizio. |
| 28 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Ernesto Vecchi, Vescovo tit. di Lemellefa, già Ausiliare di Bologna ( <i>Italia</i> ).                                                                                                          |
| 31 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Gregory Ebo Kpiebaya, Arcivescovo em. di Tamale $(Ghana)$ .                                                                                                                                     |
| 1  | giugno   | *        | Mons. Paulo Antonino Mascarenhas Roxo, O. Praem.,<br>Vescovo em. di Mogi das Cruzes (Brasile).                                                                                                        |